

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. K.6.21

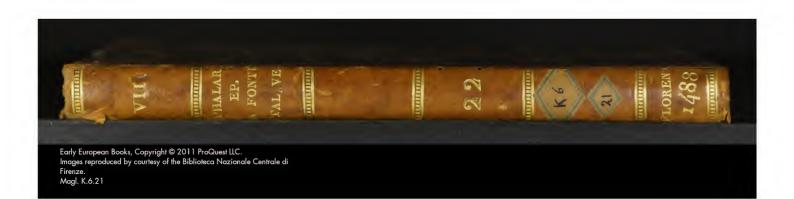



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. K.6.21







Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. K.ó.21

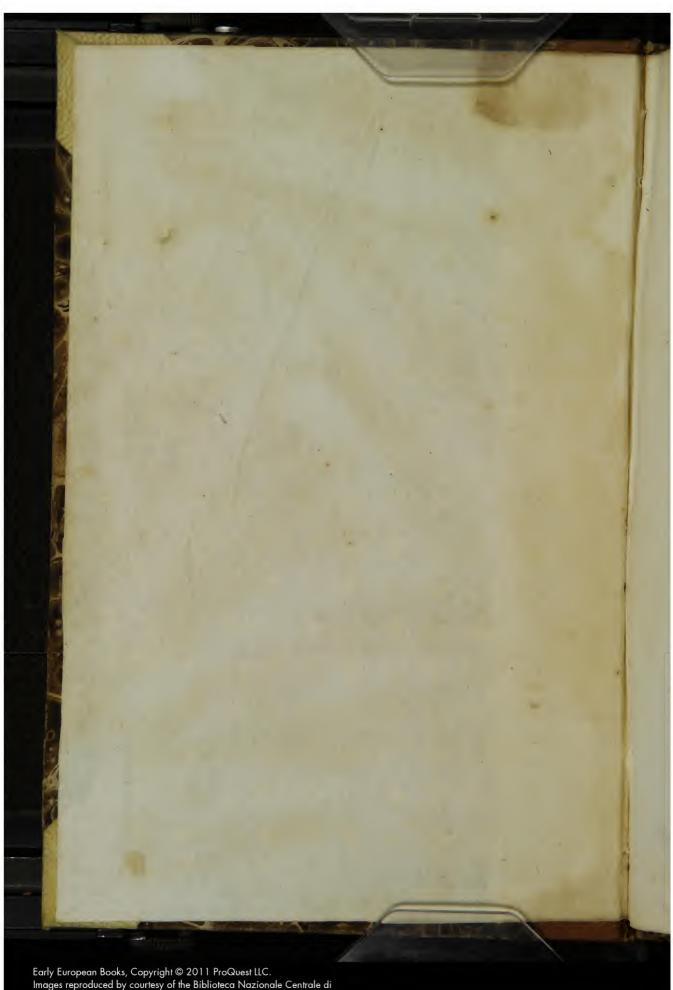

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. K.6.21



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. K.6.21



## PROEMIO DI BARTHOLOMEO PHON TIO A FRANCESCO BARONCINI NEL LA TRADVCTIONE DELLE EPISTO

Joannes LE DI PHALARI. de Cerretames

b EN Chio fussi Francesco mio dalle fac cende & familiari / & domestiche allo scriuere molto impedito: & quello po co del tempo che mauanza piu uolentieri nemiei studii consumassi: no dimeno conoscendo quan ta utilita & fructo della faculta/della copia/della elegantia/delle graui & spesse sentie delle epi stole di Phalari, a nostri huomini peruerrebbe: di terminai postposta ogni altra cura i nostra lingua tradurle. Lequali benche allo exercitio tuo dello scriuere/diche molto tidilecti/saranno nó picholo aiuto: nó dimeno non tanto per questo tele man do quanto perche illingulare amore & la incredi bile beniuolentia nostra sia sempre a tutti notissi ma. Che in uero a chi posso io meglio dirizare le exercitationi dello ingegnio mio/che conoscho quato sia piccholo/che a colui che mha sempre al le lettere confortato? O a chi debbo io piu tosto mandare iprimi fructi/ benche pochi/di quelle: che a chi mba tanto nemiei fructi sostentato?Ri ceui adunque con lieto animo queste epistole:pic chola remuneratione per certo alla grandezza de

a i

beneficii tuoi:ma dello amore in te nostro mani festissimo segno. Che se a noi per laduenire dalle molte & grandi occupationi nostre piu tempo al lo scriuere sara concesso:a tuoi grandissimi meriti piu cumulatamente sodisfaremo.

Incomincia il proemio di Francesco aretino nelle epistole di Phalari traducte dallui di greco in lati no allo illustre principe Malatesta nouello de ma latesti: & di latino i uolgare da Bartolomeo phon tio siorentino.

O VORREI MALATesta nouello principe illustre che mifussi cocessa nel dire tanta faculta / che loratione mia corrispondessi o alla prestantia tua/o alle epistole del nostro Phalari: lequali nuo uaméte da me di grego i latino tradocte/ & altuo nome dirizate/chome tipromissi/timando. Impe roche qual di quegli siconseguitassi: nó che ilgiu dicio della moltitudine: ma anchora quello de glhuomini docti non temerebbe. Ma accioche io riserbi adaltro tempo lelaude tua (perche inuero nó sono talische in un brieue proemio abbracciar sipossino) quale ornato/o qual tanta copia didire sarebbe: che dallo splédore tuo e de tuoi maggio ri superata non fusse! Non rachontero adunche al presente la antiquissima famiglia de Malatesti:al quale non solamente alla romagnia i doue con fe licissimo principato lungho tempore, fiorita: ma a tutta litalia/e/sempre stita honorer & ornameto chiarissimo. Passero có silentio glituoi maggiori: iquali benche sieno suti prestantissimi:non dime no lio pigliassi questa puincia: si gran campo del le fresche laudi misallargherebbe:che di piu anti che cerchate no couerrebbe. No faro mentione di Pandolpho tuo padre/& di Carlo malatesta tuoi zii:dequali/ne in gloria darte militare:ne i studii di lectere/quanto side richiedere neprincipi/ne in liberalita: ne nellaltri uirtu: esuoi tempi hebbono piu prestanti. Equali si fra loro paiono hauere del la uirtu conteso:che sia difficile a giudicare quale di loro debba essere preposto. Et sono tanto loda ti pelgiudicio di tutti:che se imaggiori nostri uo gliono rachontare alchuna cola egregia/o magni fica/o degna diprincipe:aduchono lexemplo dal le chose dalloro fortemente facte: accuratamente decte: & prudentemête pensate. Appresso soggiu gni tu schiatta degnia di tati pgenitori: & in niu na parce inferiore alle laudi loro. Delquale hauen do io inteso la magnanimita/lapieta/la liberalita/ glioptimi costumi (lequalcose altra uolta chome ho decto rachontero piu appieno) telessi innazi a tutti: alcui nome il nostro Phalari sinscriuessi. Delquale accioche io neparli apertaméte quello a ii

che io nesento. Assai mimarauiglio o della negli gentia/o della ingratitudine de maggiorri nostri equali di uno tanto huomo & di si preclaro inge gno no habbino facto métione alcuna / o se pure nhãno scripto nulla no habbino facto ricordo se nó della crudelta sua. Et hano arecato lacosa i luo gho che solamete lacrudelta sia manifesta a tutti. Ma lagradeza dellanimo/laliberalita/ladoctrina/ lasottigliezza dello ingegno altutto sitaccia. Ma eglie p certo officio di maligno giudice hauendo bene examinato luno & laltro uitio a starsi cheto de meriti delle uirtu. Io no extimo Phalari essere stato tanto crudele contro a quegli chello insidia uano: quato gli huomini docti sono stati crudeli uerso di Phalari. Ma chi & donde egli si fussi nes suno de latini/chio sappia/nha parlato. Cicerone & Valerio maximo lacrudelta & lamorte sua brie uemente toccorono. Eusebio cesariense etempisne quali exercito la tyránide ad agrigento: & quegli anche dubiteuoli scriue. Ma lesue epistole molto meglio dimostrano la testimonantia della condi tione & de costumi suoi. Ma desi e credere alle sue lectere? lo certamente tra tutti emodi discriuere non extimo essere niuno piu uero/che le epistole. Lahistoria secondo ilparere di tutti per uera e/ap prouata. Ma se si cossidera rectamente/niuno dubi teta di affermare che laffecto degli scriptori/lamo

re:lodio:lapaura:ladulationi:& altri simili affecti no aggiunghino molte cose da loro/& molte an chora neleuino. Aggiugnesi dipoi elnó sapere ne ifacti ne icoligli:ne anche furono presenti a ogni chosa: & spesse uolte scriuono lechose aliene: delle quali e/difficil agiudicare altro chel fine: & spesso le medesime chose altri / chome aduiene / in altro modo riferiscono. Ma lepistole: benche anche in queste sipuo molte cose simulare & dissimulare: non dimeno chi dubitera che lenon sieno piu ue re della historia? Imperoche ilpiu delle uolte noi scriuiamo di nostre faccende: dimadiamo: neghia mo:riprendiamo:lacosa nostra si tracta donde gli affecti et costumi diciascuno molto bene sidimo strano. Et benche anchora in questo modo di scri uere molti si p paura/si etiamdio p cociliare lami citia/si per parere dessere buoni:alchuna uolta fin ghono: nó dimeno io nestarei aogni contesa Pha lari non esiere stato diquesta facta. Et p certo meri tamente leggeraische teneprieghoscon diligentia queste pistole: & considerrai la natura sua. Tu tro uerrai in Phalari no essere niuno argumento di fi ctione. Trouerrai uno huomo di grandissimo ani mo: ilquale di nessuno tema / & a niuno a gratia no parli. Trouerrai uno huomo a uiso apto: ilqua le quel che ha nellanimo mostri anchora nelle pa role: & che no cerchi dessere tenuto buono: come

colui che rifiuti & disprezi lagloria & ladulatione di tutti. Vuoi tu qualche exemplo della sua piata uerso o gli dii/o la patria? Tu hai Phalari: ilquale & pietosamente parla de glidii: & sbandito dona molte pecunie per rinnouare & adornare lasua pa tria. Vuoi tu uno amatore degli studii & delle mu see Guarda Phalari: Ilquale Stesicoro poeta inimi cissimo da se preso p riueretia delle muse ha con seruato. Vuoi tu la liberalita? Chi preporrai tu a Phalari?ilquale spesso siramaricha/no che enon ri ceua da altri doni:ma che esuoi da altri no sieno ticeuuti. Chi fu mai piu grato diphalari uerso qlli che da lui haueuono bene meritato?ilquale haue do trouato uno i manisesto peccato duna congiu ra cotro a se facta/lo dono aprieghi del suo medi co. Che diro io che spontanamete perdono a mol ti? Queste cose & piu altre simili/dignissime a un principe ciascuno potra facilmete trouare i queste pistole. Et quello che ejefficassimo argumeto del uero/sempre sta in un medesimo pposito. Perche enon sipuo fare p modo niuno: che alcuno singé do pleueri sempremai in un medesimo essere:che enon sia spesso/etiamdio p forza/tirato o dallaffe cto/o dalla coscientia a mostrare le malattie dello animo suo. Oltraquesto (con licetia de greci & de latini lodiro) tu no trouerrai i questa maniera di

scriuere niuna chosa piu graue/piu acuta/piu tersa diqueste pistole. Lostile delquale uolesse idio che con loratione mia io hauessi potuto conseguitare: nondimeno spero hauere ben copreso le sentetie: lequali chi neghera essere piene di pruderia & di sapiétiai & accomodate alben uiuerei maximamé te aprincipi. Essendomi adunche uenute nelle ma ni queste epistole/marauigliatomi della elegatia loro / midolfi molto che lefussino state circa a du milla anni incognite agli huomini nostri. Per la qual chosa non per arrogantia / che io chonosco appunto leforze mie: ma ueduto che quegli iqua li sono di grande ingegnio/ & docerina/non so per qual cagione non si sono curati di traducerle in latino: benche io conoscessi chio pigliauo mag gior peso non si richiedeua alle forze mie:non di meno pur lo pigliai / stimando essere molto me glio dhauerle roze: che no lehauere in niuno mo do. Della crudelta sua: dellaquale ogniuno lachu sa:10 no miattribussco tato a me stesso:chio misti mi douerlo scusare meglio che si facci lui medesi mo. Esso rracta lacausa sua: laquale quato sia pro babile / potra la tua prestantia giudicare. Non di meno diro questo: che stimo non sara pocho alla desensione sua phalari essere stato de primityran ni di sicilia netempi di Tarquino superbo: Elqua le a Roma regnante Liuio & Agellio et Eusebio a illi

dicono Pythagora / alquale Phalari scriue/essere fiorito. In quel tempo esiciliani nó usati alla tyran nide a uno forestieri & sbandito: perche emedesi mo cofessa se essere candiano & scacciato dalla pa tria sua astiphalide, & ilquale poco inanzi no ha uessino hauuto pari a loro/nó degnauano dubidi re. Diqui lodio de popoli: diqui le cogiurationi: diqui la paura di Phalari, & laltre crudelta che si dicono / si deriuorono. Ma béche labenignita tua & laprestátia de tuoi costumi sissa sempre portata in tal modo cosubditi: che no habbino mai hauu to niuna chosa piu cara dite:ne altro piu desidera toti che lauita & lafelicita: nó dimeno p lexemplo de glialtri principi tu sai quanto possi lapaura. Ol tre aquesto una cosa non pocho mha pturbato in queste pistole: che ciene alcune si corropte: che no sipuo p modo alcuno trarne sentétia. Ne e/da ma rauigliarsene: cócio sia cosa che anche lepistole fa miliari di Tullio: lequali tuttodi habbiamo nelle mani/p pocha aduertenza degli scriptori sitruoui no scorreptissime. lo ho notati tutti que luoghi? sforzatomi no dimeno i alcuni darrecharui secon do illuogho no incogrua sententia. Che se mai p alcun tépo micapitera alle mani niuno piu emen dato exemplo/ricorrecte quelle particule/lemade ro alla tua prestantia. Ma eglie oggimai tépo che noi ascoltiamo Phalari.

Phalati ad Alcibo suo inimico i.

mente acittadini tuoi ditradimeto/dinfer mita incurabile mha liberato (so che io tanuntio dolori & lagrime) Ma te Esculapio inuetore del la medicina có tutti glidii nó harebbe potuto sa nare. Impoche larte sana linfermita del corpo: ma lamalattia dellanimo medica solaméte lamorte: Laquale tu p le tue molte & gradi scelerateze/nó sforzatamente da te facte: dellequali tu miripren di/ma uolontarie/aspecterai grauissima.

Phalari a Policleto suo medico ii.

piu tosto i te marauigliare/o lafaculta della medicina/o lafede de costumi. Impoche lafaculta ha uinta lainfirmita del tyránosma ecostumi han no supati epremii che terano stato promessisse tu colle tue medicine mamazaui. Lagiustitia tua di scorrente p queste due cose/me posto i táti picoli & dalla forza della infermita incurabile/& da pre mii de nimici/ha liberato. Imperoche se io sussi morto p lamattia: pareua che tu solo hauessi ucci so iltyranno. Et se io nó sussi perito per malattia: mharesti potuto uccidere có lemedicine: pche cio che tu midaui plamia salute lopigliauo có prom pto animo. Ilche tisarebbe molto giouato a côse guire tali premii. Ma tu non uolesti anteporre lo

ingiusto prezo alla giusta laude: perche forse lop portunita del tépo damazarmi p rispecto della in fermita mia non hebbe cagione di giusta morte. Che tu mitractassi aduche i tal modo quado la sa lute mia era posta nelle mani tue/non riposso ren dere degni meriti a tata uirtu. Vna cola sola so:& questo esche tu hai acquistato glla doctrina che es degna didio: ilquale trouo latte del medicare. Ma no dimeno colle laudi della medicina & della fe de to mádato quattro bochali doro schietto/duo gran coppe dariento dantiquo lauoro: dieci paia di poculi theridii/cioe uasi apri abere:uenti faciul le uergine: cinquara milia actici manifestissimi se gni dellanimo mio uerso di te. Oltre a questo ho îcripto a Teucro: che nella dispesatione delle cose mie tidessi quel medesimo salario châno egouer natori delle naui/& iguardiani del mio corpo / & glialtri centurioni: lequacole sono p certo piccolo scábio ptáto beneficio. Ma aggiunghasi aquesta mia minore gratitudine: chio confesso no hauere ilmodo a poterti pagare quanto tu meriteresti.

Phalari a Policleto suo medico iii.

chato duccidere: che no solo locofesso: ma anchora scoperse ecogiurati/& aggiunse i che suo gho/& quado/& p che cagione mhauessino assaltare p tuo amore/ho liberato. Et questo se perche

mipareua segno dhuomo ingrato dinegare lasalu te duno huomo acolui che dona lasalute aglialtri Pensauo ancora conesso meco esser mio debito di redere tal gratia almedico che mhauessi liberato: & a te che se principe della medicina: & sani tutti alli chano di te bisogno: essere molto coueniente ilriceuerso. Ma conosca hora caleschro lapazia sua che riceue da te lauita: la alle ingiustamete ha tolta ad altri. Halla tolta: perche quanto saspecto allui i emelatosse: benche la fortuna nolconcedessi.

Phalari a Messinesi

i Osento che uoi accusate Policleto uostro me dico come traditore delli agrigetini: pche ha uendo egli potuto uccidermi amalato di gradissi ma infermita/daglla mha liberato: & laloda della giustitia sua riuoltate in accusatione dingiustitia: ne usuergognate dicôfessare tal cola. Ma io mima tauiglio molto dellarte sua:ma molto piu de co stumische hauedomi p morto comesso alla fede sua/nó come tyráno muccise: ma come ifermo có ogni suo sforzo mirede alla prima sanita. Certamé te lui pleuostre calúnie nó ha patito dáno alcuno ma plamia liberalita uerso dilui itra primi richis simi dissicilia sipuo numerare. Conosco aduche che plamia liberalita uerso policleto uoi desiderate di ssere piu tosto chiamati traditori degli agrigetini che uccisori di phalari. Phalari a messinesi v.

i O conosceuo bene che de deschi delphici & delle corone doro/& di molti altri pretiosi doni equali io mandai a uostri dii p la sanita ren dutami/uoi nefaresti luna delle dua chose:cioe o che uoi gliofferresti piatosamente agli dii:o che quegli disprezati fra uoi glicompartiresti: laqual cosa facto hauete. Impoche fingedo uoi di farmi ingiuria / chome se p nostra cagione che gliman damo que doni no fussino sacri/hauere comesso sacrilegio contra glidii. Impoche che disteretia ei egli dal torre que doni che son gia cosecrati agli divo quegli che a loro sono solamere con lanimo dirizati? Perche amendua quegli no sono piu di chi glimadono. Noi aduche habbiamo dimostra to gratia uerso glidii: & uoi impieta. Perche glian no conosciuto me dante a loro: & uoi rubantigli. A me mibasta che puato uoi lira degli dii: equali da uoi sono suti spogliati/intendiate uoi essere scelerati. Imperoche si per altri rispecti, si perche uoi pensasti edoni da me mandati esserui a utili ta & guadagno: uoi uistimate che lhauerui appro priati que doni che io mandauo agli du i non sia cosa iniqua: se gia forse quelli chesori da me man dati non hanno doppia sorre:cioe se uoi ueglidi uidete fra uoi / buona: & seglino si dirizzano agli dii scaptiua. Oltre a questo uoi uiriprendete aper tamente di impieta. Imperoche iprincipali della

cipta uostra dimandando al populo il parere suo di quello che sabbi a fare della pecunia del nimi co: & uoi populo ladimandate alloro. Et quello che espeggio ditutti se glidii aceptano edoni dal tyranno/come se efussino captiui huomini di tra dimento gliaccusate. Et tre uostri cictadini: che se condo il parere uostro gouernano bene cotesta uo stra Republica: iquali non una uolta sola ma piu harebbono sottomessa Messina come Agrigento alla mia signoria / se io hauessi dato loro quella quantita di danari che mhaueano dimandato: im puniti lasciate. Della qualcosa ne cagione: che uoi siate di quello medesimo parere che sono loro:& percio non potete liberamente correggiergli:con cio sia chosa che uoi siate tutti alpigliare idoni in uiluppati. Ma perche no paia che per cagione de doni io habbia decto questo, non uenescriuerro piu nulla. Ma le debite pene & della temerita uo stra & diquelle cose che uoi hauete hauuto ardire di fare impiamente contro a me & contro alloro aquegli che uoi hauete uiolati / nepagherete. Va lete. Ma questa parola ualete cocio sia cosa chella habbia due significati di bene & di male, piglia tela in captiua parte.

Phalari a Megarensi Vi.

i O non miramarico della ingratitudine uo stra: che hauendo uoi da me spesse uolte ri

ceuuto molti benefici: hora nella differetia de co fini chio haueuo comie uicini uoi mhauete falsa mente testimoniato cotro. Ma io accuso bene late merita mia: che essendo io stato spesse uolte offe so dauoi/non sono ancora facto piu sauio. Impo che benche uoi no uissate mai palchun tepo ricor dati de miei benefici: io non dimeno come se uoi no glihauessi mai diméticatisho sempre uerso di uoi lanostra beniuoletia & liberalita dimostrato.

Phalaria Tirseno Eglie dibisognio che quegli channo com mello ingiustamente per necessita qualche peccato:naspectino pladuenire le debite pene:co me tu parlasti nel cosiglio degli egestensi/quado tu attribuisti lopere mie alla diuma puidetia: che speranza sidebbe egli hauer di te: quado no p ne cessita:ma ditua spontana uolonta & di tuo pare re in tutte le cose inique transcorra.

Phalaria zeulippo

Enche uoi no meritiate alcuno pdono: no dimeno alfigliuol tuo pche glie giouanei & ate pche tu se uechio/pdoniamo. Ma se uoi no uirimanete datal temerita: ne lui piu lagiouaneza ne te scampa lauechiaia: anzi tato piu uitormetere mo: quato uabbiamo hora stimati degni di mag gior pdono. Phalari a Cleostrato viiii.

e Mipare cosa molto daridersene & damara

uigliarsene: che alcuno possa farsi migliore & piu cotinente p le tue admonitioni. Perche chi uuole gastigare altri i bisogna che sia necto dogni uitio. Ma tu subiecto aquelli uitii che tu riprendi negli altri: & a infiniti altri: come se tu altutto non fussi degno di gran reprensione/glierrori altrui ripredi Phalari a Menacle

n Oi thabbiamo mandato ecauagli apparec chiati alla battaglia: & habiamo cómesso a Teucro che tidessi la pecunia. Se tu hai bisognio di niunaltra cosa/non tirincresca di scriuermelo. Perche tu non cidomanderai niuna cosa si grade che noi uolentieri non teladoniamo.

Phalari ad Aglao xi.

donato idio no sotterra/come tu mamuni sci:ma negli amici:equali si degnano di riceuere inostri doni. Ma tu no citidimostri gia benigno i questo:pche quanto e/in uoi:se noi pdessimo lasi gnoria nostra/no potremo hauere niuna speraza. Per tato tipriegho che se p ladrieto no gliai uolu ti aceptare:che almaco alpresente glitolgha come un diposito che tu miserbi:et in questo farai quel lo si richiede allamico. Impoche io no istimo niu na parte della terra essermi fedele:se diuoi optimi amici come di poluere midissido:equali se sarete dalla prospera fortuna inalzati:benche lasortuna

aduersa mitigassi per tetra:non dimeno lieto mi stimero dessere felice.

Phalari ad Eumelo

Oncio sia cosa che non paia & che non sia ingiusto iluendicarsi di colui: dachi altri e/ stato prima ingiuriato / hauendoci tu prima offe so:aspecta ilsimile da noi.

Phalari ad Erodico

u Naltro che sia stato offeso/ nón minacci di uolersene uendicare: accioche non sia hauu to dachi loffese in sospecto: pche io extimo desse re officio dhuomo dapocho dassaltare colui che non selopensi/& non siguardi. Il perche hauendo mi tutti ingiuriato/tausso che tu tiguardi:accio che tu habbi doppio dolore: in prima lapaura del la aspectatione della pena/& finalmête iltorméto Phalari ad Ariphoeto xiiii.

Opere tue sono degne & di quegli premii che noi thabbiamo mandati / & di molto maggiori. Ma le mie non leuolere ricerchare: per che io no extimo niuna cosa essere in esse piu uti le che iltacerle.

Phalari ad Amphinomo xy.

q Vando io dono qualche cosa abuoni huo mini no mipare fare loro benificio: ma piu tosto riceuerlo. Per laqual cosa tipriego che tu no extimi me come donâte: ma come rendenteti gra

tia dellhauere tu acceptate quelle cose: lequali noi timandamo.

Phalari ad Herithia sua moglie xvi.

o Herithia mia io conosco chio tisono mol to obligato & p mia cagione & per quella del nostro comune figliuolo: ilquale io tilasciai. Per mia: che essendo io sbandito dalla patria / uo lesti piu tosto rimanere uedoua/che rimaritatti: benche molti tenerichie dessino. Per cagione delsi gliuolo: pche tu hai usato uerso di lui lufficio del la madre & del padre: ne hai electo altro marito p phalari:ne altro figliuolo p Paurola:ma pelsecon do marito tile stata coteta delprimo: & p unaltro figliuolo / hai stimato essere meglio di nutricare quello: che del primo marito haueui generato. Per cagione adunche & del marito & del figliuolo in quella educatione laquale spotanaméte incomin ciasti/pseuera infino a tato che insegnato dal tem po non habbi piu bisogno ne del padre ne della madre. lo tidomando questo con tato studio: no perche io midissidi della madre, & maxime della qualita che se tu/nella beniuolentia delfigliuolo: ma chome padre che teme duno solo suo figliuo lo. Ma considerato tu per laffecto dellanimo tuo quanta sia la paura de padri nesigliuoli/mipotrai hauere per iscusato che io si caldamente di lui ti scriua.

bi

Phalati a Paurola suo figliuolo xvii.

Ticonuiene figliuol mio grandemete ama re ilpadre & la madre: & farne conto gran dissimo: perche eglie chosa pia & honesta che ilfi gliuolo siricordi diquelli che lhanno generato:& che glihanno facto tanti beneficii. Che se tu tha uessi a rimanere dalluficio tuo nelluno de dua:es piu conueniente che tu lasci in drieto ilpadre che lamadre. Imperoche enon sono dhauere per pari iseruigi delpadre & della madre nello alleuare de figliuoli. Perche la madre benche lagliabbi porta ti: partoriti/ alleuati/ha etiadio sostenuto infinite altre fatiche p loro:ma il padre essendo il figliuo lo nutrito & alleuato dalla madre/& no hauendo sopportato molestia niuna nella nutricatione sua sicrede non meritare minor fructo dilei. Ma latua madre per rispecto del mio exilio ha in te una cer ta licentia domestica & piu propria che non hano tutte laltre madre:Perche per alleuarti lha patito grandissima fatica: & ha ella sola sostenuto lacura che io doueuo hauere in sieme co lei. Tutti adun che quelli meriti equali tu se obligato di rendere alpadre & alla madre: rendigli allei sola: laquale ha per te portato tante fatiche: perche con lamore che tu monsterrai allei / tu sodisfarai a glioblighi che tu hai con esso mecho. Io non tidomandero piu nulla / se tu monsterrai uerso lei quella piata

che tu debbi: anzi uolotariamete cofessero dhaue re riceuuto da te gran benisicio. Perche eglie coue niente cosa che se tu ristorerai tua madre de mol ti benesicii suoi in uerso di te: che io stimi cotesto essere uno gradissimo principio del rimeritarmi.

Phalari a Paurola suo figliuolo xviii.

fo del figliuolo/noi lehabbiamo facte/o/
Paurola:ma quelle allequali tu mise tenuto se po
tendo rendermele non nesai stima:tu erri grande
mente. Scriuoti questo:perche io sento che tu di
sprezi lebuone arte:dellaqualcosa io to spesse uol
te ripreso. Ma se tu disprezerai questo/nó tirichie
dero mai piu di niunaltro benesicio. Et certamete
io uoglio che tu sappia che se tu mubbidirai/emi
parra coseguitare maggiore utilita degli admoni
menti chio taro facti:che tu che gliarai obseruati.

Phalari ad Erithia sua moglie xix.

f Etu non tarrischi di madare paurola ad agri
geto p paura della nostra tyranide: a te come
a semina & come a madre che tema a un suo uni
co figliuolo/pdono. Ma se tu giudichi di douerte
lo tenere tu sola/come se sola sanza me lauessi ge
nerato: tu giudichi iniquamete la causa de padri.
Perche per ragione rigidissima ilfigiuolo e/delpa
dre no della madre: ma pragione che habbia i se

un poco piu dhumanita eglie equalmete damen

dua loro. Ma se tu stimi che pel lasciare alchuna uolta ilfigliuolo alpadre/laragione che tu hai so pra lui siminuisca: che sidebbe egli giudichare di colui/che no e/mai stato partecipe dhauerlo hauu to? Tu citimostrerrai adunche piu ragioneuole se tu melomanderai/non per douere stare meco lun go tempo: ma pritornarsi subito in drieto a te co quelli doni che siconfaccino alfigliuolo di erithia & di phalari:accioche uoi possiate se non insieme con meco/almeno sanza me uiuere richa & delica taméte. Perche chi e/quello che desiderassi di arri chire solo per cagione de gliamici/non sicurando della moglie & del figliuolo? Io per certo di uoi studioso:come e/coueniente difarsi dal marito & dal padre: ho diterminato di darui no piccola par te delle cose mie: & questo presto: si p molte altre cagioni: si per rispecto della uechiaia che neuiene: ma maximamête per la grauissima infermita che io ho hauuta pocho inanzi: laquale madmunisce che io stimi sempremai elpresete di essere lultimo termine allhuomo della uita sua. Mandami adun che Paurola nostro in ogni modo: & nó dubitar di nulla: perche la beniuolentia & lamore del pa dre glipresterra molto piu sicuro iluenire di câdia in agrigento & ilritornarsi poi in drieto a te:che no fa lapaura della madre. on poso piu dhumanier eglie equalmes immen

Phalari a Paurola suo figliuolo xx.

cento aurei: laquale tolsi uolentieri pcagio ne della buona fortuna/& dite che melemadasti: con laquale micoronai solamete queldi che io so disse a uoti facti agli dii della patria p la uictoria hauuta cotro aleontini/& dipoi lamandai a dona re a Erithia tua madre: pche io no ho trouato niu no piu degnio di si pretioso dono di lei. Dio uo glia che tu sia facto a noi piu ornato & piu glio rioso della corona/quado tu harai sodisfacto a de siderii del padre & della madre tua come tisicon uiene.

Phalari a Paurola suo figliuolo xxi.

e Ssendo uenuto i himera p alchune facende necessarie, udi le figliuole di Stesicoro can tante alcune opere poetice/parte di quelle che Stesicoro/parte di quelle che esse uergine haueuano coposte. Euersi loro erano inferiori aquelli del pa dre:ma se saguagliassino aquelli che si compogo no daglialtri erano molto piu eleganti che no so no glialtri: Per laqual cosa & lui che haueua loro insegnato: & loro che suor dinatura erano uenute in tata eruditione/stimai essere felicissime. Hor su adunche/o/pautola attendi aglistudii: che se non p niunaltra cagione almeno p questa grandemete desidero che tu dia frequete opera alla doctrina.

Ma puenire alfine diquel chio tiuo dire: quale es lacagione che tu exerciti ilcorpo allarmi & alle cac cie & amolte altre fatiche: & lanimo ilquale in pri ma siuoleua exercitare lolasci stare non coltinato dalle lectere & dalle discipline greche? Lacura del corpo siuvole hauere p istar sano/o per fortificare imembri:se gia alcuno non siuolessi exercitare ne sacri agonali. Ma colui che habbia a uiuere nella republica co gran degnita bisognia che cognosca tutti ecostumi dellanimo: se gia forse (ilche mol ti riprendono) tu non desideri di farti tyrano:co me se ragioneuolmete tisiconuenisse. Et p tato tu exerciti le forze del corpo come necessarie a conse guire tal principato. Ma se tu sarai sauio/tu segui rai ilcossglio di colui che del principato sipente:il quale nó per propria uolonta/ma sforzato elesse questa usta: & ilquale dipoi che gliha puato quel che sia latyranide/piu tosto uorrebbe essere sotto posto altyráno/che essere tyráno. Impoche colui da tutte laltre incômodita libero/solamente teme iltirano: Ma il tirano & quegli che di fuori gliten dono aguati: & quegli che lapsona sua guardano teme. Perche eglie necessario che nella paura & nel la miseria principalmète desse guardie del suo cor po habbia paura. Per laqualchosa fa che preso sa uiamente ilcosiglio mio tu timostri uguale a tut ti: & che tu lasci leperpetue paure & lauolonta de

pericoli sanza niuno riposo animici & a figliuoli de nimici. Ma se forse per lapoca experientia del le cose & per la giouaneza tua tu stimi la tirânide essere cosa bella & gioconda/& nó piu tosto extre me calamita/ tu erri grandemente/ & certamente perche tu non conosci quel che lassista. Ma priega idio che tu non habbia afar pruoua della fortuna del tyranno.

Phalari a Camariness xxii

i Oho mádato i gellia & a Leontini: & anco ra miparue di mádare a uoi: che uoi mipre stassi alpresente aiuto: Et sappiate chio nó ho biso gno darme/o di caualli/o dhuomini: de quali uoi dite hauere uota sacipta: ma di danari. Eleontini subito negliauisamo cimandorono cinque talen ti. Egellii cenepromissono dieci. Onde io nó exti mo che uoi dobbiate essere piu tardi de seontini: ne meno siberali de gellii.

Phalari a Licinio xxiii.

dnimo inuicto: coli ploppolito ho conosciuto Li cino bardassa de fanciulli: sobdomito negiouani: adultero nelle semine: temerario nelle leggi: luxu rioso nelle uoglie: pigro nella pace: suggitore nel la guerra. Ilperche & di questi tuoi parlamenti pu blici contro factomi/& di queste scelerateze delle quali io tiriprendo/da me nesarai punito: se no co si tosto/almeno quado ileontini strachi p laguer ra che io so loro/preso nelle mia mani tidarano.

Phalari a Leontini

Euoi desiderate che io lasci laguerra che io uiso contro: no dubitate dinulla: & datemi Licinio preso nelle mani: accioche rouesciata so pra dilui tutta laira & los degno mio/mirimanga dal surore che io ho uerso lacitta uostra. Perche io non logastighero piu grauemete che tutti uoi (se condo che io intendo) uidesideriate.

Phalari a Leontini

1 Eonida: ilquale uoi mandasti a spiare lecose mie: essendo da me preso/ potendolo ama zare sho siberato: no gia p sar cosa che uipiacessi: ma p no cerchare di chi uisignificassi dello appa rechio della guerra chio ho facto cotra di uoi. Lui similmente sanza alchuno tormento liberamente miscoperse tutti gli apparati uostri: cioe uoi essere poueri dogni cosa infuor che della fame & della paura: dellequali mha con giurameto affermato

che uoi nesiate molto copiosi.

Phalari a Hieronymo xxvi.

di douer uincere ileontini: iquali mifano in sulto cotro in que terreni che mitolghono. Ma la sciando stare indrieto shauere piu giusta cagione di loro: prispecto che io non sono sauctore della guerra: ma difensore/benche di questo uoi no ne facciate stima / tirispodo che io mistimo diuincer ui: pche io sono ben fornito dhuomini forti/dida nari/dinaui & dicaualli: dellequacose essendo uoi poueri / combattere co quel nimico: che e/di simil cose & di fortuna richissimo.

Phalari a Nicophemo / xxvii.

c Oloro equali tu dicesti nelcosiglio de leon tini essere stati morti da me co miserabile tormeto/sappi che noi gliuccidemo: pche emisace uono tractato cotro. Ma tu no tauedi che piange do tu laloro calamitosa morte: che no solamete p quelli exepli tu no misai insidie: ma che tu sai di uetare piu pigri eleontini/equali tu costrigni a far mi contro/a muouer guerra ingiustamete cotro a un tal nimico. Perche eno sipuo fare che un mede simo sia hauuto i odio p la crudelta & pla molli tie disprezato. Ma se uoi uicredete che lecose uirie schino secodo il uolere/noi no uabbiano inuidia in queste battaglie/& no uisconfortiamo dal con

dal cotendere. Phalari a Timonacto xxviii.

Oho uinto in battaglia eleontini: ma accio che tu reghi aldolore: & in tutto no ticon fumi: io non tho auilato dogni cola/chome infie me co loro io fupai etauromenitani & ezacleenfi loro compagni: ne anche che riceuuto cento talen ti per prigioni che io haueuo nella guerra prefi/glilicentiai. Perche io no uorrei auilandotene che tu timorissi didolore duna si felice nouella/parere di hauerti morto immeritamente.

Phalari a Semea. xxix.

c Ognoscendo io etuoi optimi costumi & la tua incredibile humanita uerso di tucti: & intendendo quato piatosamete & humanamente lefelicita & psperita de tuoi uicini tu lestimi essere a te proprie calamita & dolori: brieuemete tho scri pto me & con ragione & con guerra nauale & co le legioni: & finalmente co legenti acauallo haue re uinto labactaglia: accioche diquesta nouella: co me siconfa allhuomo buono & benigno tu perpe tuamente tidoglia: & accioche tu paghi le debite pene alla natura tua & a tuoi perduti costumi.

Phalari a Pictagora philosopho xxx.

l Atyránia di phalari pare che sidiscosti mol to dalla philosophia di Pithagora. Ma no dimeno nessuna cosa ciuieta/stando etiádio le cho se netermini sono/che noi no sacciamo certa pruo ua di noi: Perche esipuo molto ben fare che le cho se che sono assai differeti tra loro i un medesimo essere plusanza siriduchino. Noi plafama hauuta de facti tuoi cidiamo a credere che tu sia buonissi mo huomo. Ma tu nó uolere ancora dar sententia di noi: pche lafalsa opinione che sa di me/ molto moffende. Iluenire a te p rispecto della tyranide: dellaque io sono accusato, nó me sicuro: pche se io uenissi disarmato & saza satelliti che miguardassi nospotrei facilmete esser preso: & se io uenissi ben accopagnato/sarei hauuto i sospecto. Ma tu libero daogni picolo facilmete a me uenire/& con meco starti saza paura/& far pruoua di me potrai. Se tu milguarderai come tiráno/piu tosto esser huomo priuato che tirano mitrouerrai: Ma se come priua to mattéderai/uedrai esser i me p forza & p neces sita un poco del tiráno: pche io nó posso p niuno modo tenere qîto pricipato saza crudelta. Che se pur potessi essere lhumanita nella tirania no solo paltre cagioni: ma ancora posta desidero dessere con teco. Perche p letue ammunitioni pigliero un modo di uiuere piu mansuero: se lauerita insieme con la opinione di Pithagora mipromettera certa Salute. Phalari a Thorace Ono so se io maccuso me medesimo come

se io thauessi obscuramete scripto:o te come

se consigliataméte no miuogli intendere. lo tidi

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. K.6.21 co che tu miresti debitore per resto delle nostre ra gioni di uenti migliaia. Se tu uuoi che tisia decto piu apto: aspecta in brieue tempo chi teloinsegne ta per altro modo che tu non uorrai.

Phalari ad Ariphrade xxxii.

Atemerita & laignorantia della giouaneza ha pericolati infiniti huomini: Dallequali dua perturbationi uoglio che tu sappia el tuo si gliuolo esser passionato: ilquale beche con questi duo furori chio ho decto mabbi puocato auendi carmi: no dimeno misono cotenuto: no gia allui ma a te pdonado. Et asto feci pehe intedendo da molti la tua humanita incredibile/giudicai laue chiaia delpadre che no haueua male meritato no essere da passionarla plamalitia del figliuolo. Per che hauendo tu solamente uno figliuolo:benche quello sia captiuo: non dimeno tu lami p carestia dunaltro successore. Perche lamore del padre uin ce lacaptiuita del figliuolo. Ma se enon sirimane da tali errori: & ubidischi amiei & atuoi admoni menti / io uoglio che egli sappia che presto da te & da me nepatira ledebite pene. Ma accioche eno iscusi laptinacia della malignita sua coldire tu no meneaussasti: & io nolsapeuos & a te & allui p mie lectere uenoscripto.

Phalaria Niceneto

XXXIII.

t V thai forse dato ad intendere che hauen

do io scripto spesse uolte a tuo padre: che tauisassi che tu tirimanessi della pazia tua: che io p paura del odio tuo lhabbia facto. Ma seglie cosso no 1 no mipare dadouersi scriuere. Ma certaméte inten dendo io tuo padre essere huomo modestissimo: & nó hauer altri figliuoli che te / hauedo compaf sione di lui/& pdonando alla tua troppa audacia p la eta: nella quale tu eri: infino al presente di tho sofferito. Ma tu non hai gia misericordia della ue chiaia di tuo padre in un solo figliuolo pericolan te:ne anche puedi a te stesso:che in tal modo nel la tua caparbita perseueri. Ma tu tidai forse a cre dere che perchio non tho dato anchora niuna gra ue punitione: che tisia lecito ogni uolta che tu uot rai di rimanertene: laqualcosa non esstata lecita a molto piu potéti di te. Adunche per insino a tan to che te dato lascielta del pigliare quel che tu ti stimi essere piu utile: no uolere imitare Timadro ma uogli piu tosto imitare lutile inimico:che ilco sigliatore exitioso.

Phalari ad Antimacho xxxiiii.

f Etu mipuoi rendere quel che io tho presta to & ditua uolonta non melorendi: tu se tri sto huomo: Ma se tu no hai da rédermelo: béche tu no sia i tutto cattiuo: no dimeno tu mosfendi: Perche le cose che contra lanostra uoglia sisanno: se lesiconsiderano humanamente sono degne di

perdono. Ma sappi che il perdonare e/un prolun gare ilrendere: & non totalmête una disperatione del non rihauere lacosa prestata.

Phalariad Aristomene

b Enche io non uolessi che tu pigliassi tanto dolore delle ferite che io hebbi nella batta glia: non dimeno la beniuoletia & lhumanita che peldolore tuo tu mimostri/me molto grata. Ma sappi che io sipocho lecuro (benche euimancassi pocho chio no menemorissi) che se io micredessi anchor uiuere lugo tempo: harei piu tosto deside rato dessere morto nella battaglia. Imperoche che puo egli essere meglio allhuomo generoso:che nella contentione della uirtu & della uictoria for temente morire.

Phalari a Xenopiti xxxvi. n E lecalumnie/ne lopinioni che hano di me glhuomini che ingiustamete maccusano: ne niuna altra cagione miperturba / se no questa: cioe che io intedo glialtri di natura essere captiui: ma che io sono tale per necessita: la quale e/piu po tente deglidii. Ma noi siamo fra noi differenti in questo:cioe che essendomi egli lecito di fare piu cose che a uoi per rispecto del principato / io spon tanamente cofesso quel chio sono: ma uoi huomi ni priuati per paura delle leggi lopere uostre dissi mulate.

Phalari a Captani xxxvii.

e Ssendomi menati presi iuostri cictadini/al cuni che erano cascati dogni speranza: per che uoi non uicutauate molto della uita loro/gli liberai: no che io midimenticassi dello odio mio inuerso di uoi: Perche io sarei bene dipoca memo ria se io pensassi di fare minor uedecta di uoi che non e/lira mia. Ma quando uoi sosterrete le pene: allhora uisiricordera quante uolte/& quanto gra uemente uoi mhabbiate offeso.

Otto

itta

che

Illi

che

tor

Phalari a Captanii xxxviii.

u Oi uicredete forse hauere riceuuto assai pe ne di quello che uoi iniquamente facesti cotro a me & icictadini miei:concio sia chosa che per trenta miei huominische uoi sanza piata niu na abruciasti cinquecento huomini darme: & per sepre talenti che uoi mitogliesti/molte entrate ha bbiate perduto. Ma io uannuntio che cioche uoi hauete patito infino a questo di esstato uno prin cipio di quello che uoi hauere anchora a patire: immodo che sara da uerghogniarsi di confessare emali che gli inimici uostri chol fauore nostro ui faranno. Ma non dimeno io no diporto mai giu lodio che io ho contro di uoi infino a tanto che la prouidentia / che reggie il mondo / seguitera il medesimo ordine nel gouernarlo. lo uimouero guerra non tanto per mia / quanto per chagione degli dii:nelle mani dequali/e/posto il seruare el perdere ogni cosa. Perche si come glialtri elemen ti della natura:chosi anche ilfuoco dethna sa assor tito la sorte diuina:hauendoui uoi gittato dentro glinnocenti huomini:non phalari/ma il sole che uede tutte lecose/uauete recato inimico.

Phalari a Critophemo xxxviiii.

nalzate lamia forteza/predicando eleonti ni pelconliglio & per lopera nostra da noi essere stati uinti/fate quello che sirichiede albuono ami co. lo so di certo che tutte lecose che acio bisogno rono/da me diligentemente si prouidono: ma che la desideratissima uictoria dalla fortuna su adem piuta. Perche enon e/niuna cosa damico mio nel le cose humani per piccola o grande che lasia: che secondo iluolere diquella non sigouerni.

Phalari a Polygnoto vl.

i Omitimatro per lo aduenire o Polygnoto di donatti/o di scriuerti nulla: & tu anche ti timatrai dalle laudi: lequali di me aglialtri predichi. Perche lodandomi tu con le parole/tu maccusi poi co lessecto: quado tu risiuti emiei do ni: et no taccorgi che ilsermone nulla altro da gli huo mini saui che unombra delle cose e/riputato. Phalari ad Axiocho

Eglie per certo lecito gloriarli della nobili

lita chome diqualunche altro bene. Ma io so sola la uirtu essere nobilita: & tutte lastre cose fortuna: & potere uno nato di uil conditione essere chiaro & famoso: & unaltro disceso dichiara stirpe igno bile & uile. Perlaqualcosa lauirtu/nó lanobilita de passati/spenta negli ignobili successori/appresso a syracusani commendar debbi.

he

in

ntl

ere

mi

NO

the

nel

he

Phalari a Demothele xlii.

O tiperdono che in tal modo mamunisca: & che no essendo tu mai stato tyranno/tu miconsigli che io diponghi lat vrannide: & no mi dai p sicurta niuno deglidii malleuadore: alquale io possi prestar fede: & giudichi te essere degno a chi 10 in tâta cosa accosenta: & no tauedi che glie quasi piu pericoloso a lasciare la signoria che a oc cuparla. Ma per uenire alla somma di quel che io uoglio dire eglie dahauere uno medesimo parere della tiranide che della generatione & della uita. Imperoche se fussi possibile che lhuomo innanzi che nascesse udissi emali che glihauessi dipoi a pa tire in uita/non uorrebbe mai essere nato: & lhuo mo priuato che sif orzassi di uentre alla tyrannide se egli intedessi lecalamita che uisono drento/uor rebbe piu tosto essere priuato che tyranno. Cosi o Demothele io intendo essere piu utile il no essere che lessere nato: & lessere piu tosto priuato che ty ranno. Che se innanzi che io occupassi latyranide mauessi narrato lasua conditione/& hauessimi da to allhora questo consiglio / io certamente tharei ubidito. Ma essedo io tyrano/& costrecto dal prin cipato habbi comesso molti mali/no che qualche huomo ma niuno potetissimo deglidii no miper suaderebbe a diporre giu questa tyranide. Perche io conosco chiaramete con quali & quanti suppli cii tormentati da coloro equali grauemete habbia mo puniti/noi saremo almorire costrecti.

Phalari ad Epicarmo xliii.

thele chio debbi lasciare latyranide non et nato dal hodio: ma dal no sapere. Perche ilpiglia re latiranide essegno dhuomo desideroso & cupi do: ma no gia poi che se hauutasillasciarla: prispe cto dimolte cose che dal tirano ingiustamete sico mettono. Perche gliaduiene altirano come albale strieri: che subito che glia lasciato andare lasreccia no ha piu potetia di ritirarla. Che se sipuo fare che diquesta mia tiranide silieui uia ilprincipio/satelo chio uenepriego. Ma se eno sipuo fare io uoglio che uoi sappiate/che si puo fare molto meno/che gliapparisca che queste uostre admonitioni mab bino giouato.

Phalari ad Epicarmo xliiii.

t V solo mise abastanza quado mistimi esse re giusto: benche niuno altro creda di me a fe tu me una norma & regola di tutta sicilia. Ma latemeraria moltitudine stimiamo essere uno sup plimento di solitudine: dalla quale non/e/forse inutile di non essere conosciuto/& parerle molto peggiori che noi no siamo. Ma tu hai molti simi li:perche noi riputiamo laprestantia de glhuomi ni no ilnumero: coquali tu conosci noi essere buo ni & giusti. Siche quando tu ben fussi solo in co testa oppinione che tu hai di me/a me parrebbe abondare di testimoni assai: & no hauere bisogno daltri che milodassi.

Phalari a Hippolytione xlv.

i Oticoncedo iluenite a me sicuramente cho me tu midomandi. Ma no tido niuno giu ramento di sicurta: ma la fede. Che se tu non credi alle mie parole, per certo tu misai hora ingiuria, non quando tu misusti accusato. Perche sapendo tu che io non tuppi mai la fede a persona: chome se tu hauessi captiua opinione di me, tu michiedi elsaluo condocto. Ma che monta egli alla piata se si rompa o il giutamento/o la fede: concio sia cosa che solamente la nimo luno & laltro di loro con fermi.

Phalari a Hippolytione xlvi.

f E hauendo tu presa laconiectura da tuo ico stumi tu non tisidi di me tu accusi la pru

c ii

dentia mia/& no lamalitia: Ma se tu hauessi presa tal coiectura dacostumi miei/tu erti grandemente pel non hauere lacognizione mia. Perche io sono tato alieno dallessere macatore di fede: che creden do io aglialtri piu che no e/lecito/come se quegli di fede abondassino/nesia spesse uolte inganato. Fidatoti adunche di me sanza inganno/o fraude alcuna/tu no sosterrai da me niuna cosa ingiusta: ma potrai essere buono testimone apresso dituttis Phalati essere di tal fede:che non inghanni mai persona.

Phalari a Nicia

p Er quelle medesime cagioni/per lequali tu hai in odio el figliuolo tuo che enon segui ta etuoi costumi/eglie amato da tutti. Per laqual cosa tu puoi intendere / che tu sei hauuto in odio datutti quelli che lamano.

Phalaria Adimanto

O sento che tu se in controuersia col tuo fra tello qual di uoi dua sia piu captiuo:con cio sia chosa che tu lui & egli pelcontrario dica te essere peggiore. Ma io mistimo/anzi son certo/lui essere piu tristo di tutti glialtri huomini/& te esse re piu iniquo di lui.

Phalari agli Egestensii xlix.

n On uogliate riceptare imiei sbanditi: che nessuno nel rédere buona/o/captiua gratia

auanzo mai phalari. Et questo potete molto bene intédere dalla causa de Leontini & de Melitensii: aquali noi sumo auctori della liberta/& a Leonti ni della seruitu. A seontini pche gliaffondorono lemie triremi. A melitensi perche quelle submerse di ricuperare curorono.

Phalari ad Antisthene & Theotimo 1.

d I quelli doni che io mandai Antisthene ne prese parte: & Theotimo nulla netolse. Per laqual chosa luno di loro ringratio: dellastro non milameto. Perche quello pigliandogli/no minui lemie faculta: lastro no mha facto damno alcuno rifiutandogli.

Phalari a Menedo li.

f A che tu no tipenta dessere riuscito buono: se tuuoi essere giudicato alieno dalla iniqui ta di tuo padre. Altrimenti tu perderai la buona oppinione che haueuan di te per ladrieto icamari neli. Perche tu parrai dhauere alcuna uolta sincto labonita/non dessere stato buono con lessecto.

Phalari ad Existrato lii.

to. Ma io tinarrero in brieui parole la conditione mia. Se dalla prima infantia lessermi morto elpadre & lamadre/& dalla giouentu perla iniqui ta del fato essere sbandito: & lhauer pduto lamag gior parte di mie substantie: & lessere alleuato in ciii

barbari costumi: & daogni terra ingiuriato essersi dalla lunga fuggito: & non solo lessere insidiato danimici:ma da quelli chio ho benificati:& essen do tyranno/pregare lauita nella tyrannide. Se que sto chio dico/e/essere fortunato/p certo noi siamo fortunati.

Phalari ad Onetore

Teu & tutti gliamici mifarete cosa gratissi ma: se uoi no dimanderete/& non cerchere te da me si curiosamente se non quello che io uor ro. Perche noi siamo oppressati datal fortuna/che conosciuta lacoditione nostra piu tosto sipossino rallegrare inimici:che per non lacognoscere rattri starsi gliamici.

Phalari a Isonico

Einimicitie ditutti glialtri che mhanno of feso (come tu miconforti) dimentichero. Perche essendo noi mortali/non e/coueniente/co me sidice/di seruare hodio imortale. Ma lacrudel ta di pythone inuerso di meno che uiuo ma mor to no ladimentichero mai: laqual cosa suole adue nire a tutti imorti. Et questo perche mha usato co tro una iniquita di tutte la ltre gradissima. Perche doppo lo exilio no uolendomi Erithia mia dona rifiutare/& lesue nozze seguire/lui col ueleno lha morta.

Phalari a Trasinoro

i Ouoglio che tu sappi chel castello ilquale tu lasciasti metre che sicobatteua/facta una scorreria da Theucro e/stato con tal prestezza sub uerso/che quello piu tosto su preso/che non se scripto questa epistola.

Phalari ad Abaride lvi.

O sento te essere uenuto infino da gli hi perborei alle nostre regioni per hauere la cosuetudine de glhuomini chiari: & hauere parla to a Pythagora philosophoi& Stesicoro poetai& alcuni altri de greci prestantissimi: & dalloro haus re imparato molte cose: & desiderare di trouare de glialtri che tinsegnino quelle historie che tu non sai. Siche se da quegli che micalumniano te stato inanzi dato adintendere me essere tale/quale essi predicano/non e/facil cosa ildarei hora a credere il contrario. Ma se tu stimi che la uerita/si da tutti/si maximaméte da sauri sidebbe cerchare/uieni a me pistarti meco come molti altri chiati huomini: Et intéderai p expientia laltre cose appresso di me & meglio & piu honestaméte / & se me lecito di me stesso palare liberamente: aggiungo anchora piu humanamete essere disposte & constitute: che no pare sirichiegha alla presente fortuna: & a Phalari ilquale queste cose gouerna & ornale/no essere in feriore di niuno dicoloro/che sono i tali cose gran demente lodati.

c iiii

Phalari a Orfilocho

lvii.

f Etu hai lodato Pythagora philosopho pri specto che essendo egli staro da me spesse uolte chiamato non sia uoluto uenir quas dicio mhai caluniato: eme per certo gran laude che ho ra esia uenuto a mes gia cinque mesi sia stato co meco nepiaceri. Perche enon sarebbe stato un pic chol mometo di tempo con mecos se icostumi no stri insieme concordati non sifussino.

Phalari a Hegesippo lviii.

Orse che tu & glialtri parenti equali mole stamente sopportate lo exilio di Clisthenes hora finalmente conoscete che gliha hauuto capti uo consiglio in quelle coses per lequali eglie stato cacciato della patria: quado enon e/piu tempo di niuno rimedio excepto che di penitetia. Ma io al Ihora midoleuo della fortuna sua: quando lui pie no di uanagloria nella Republica sexercitaua: & p mie lectere il fine che neconseguirebbe glidimon strai. Ma lui innalzato dalla uoglia degli honorii non si ricordaua della mutatione della fortuna:& pensauasi che io gliscriuessi ciancie & pazie: o piu tosto come se p cagione della mia tyranide io no uolessi uedere niuno che administrassi rectamen te larepublica. Et assi creduto questo infino a tan to che lui piu gonfiato che non era dibisogno/da suoi uenti esstato gittato per terra: & ha conosciu

to con suo gran damno no phalari p cagione del principato della gouernatione ciuile: ma se altut to non essere stato della natura del uolgo conosci tore. Imperoche il uolgo e/di tale conditione che sempre chi loseguita/ın grandi calamita puenga: & che iprincipii co fini non saccordino. Adunche & io & chi non/e/altutto stolto/ uorrei piu tosto che laincerta multitudine di metacitamente mor morassi / che lamonorassi. Imperoche lhodio suo piu tosto sispegne che saccenda: & anche in quelli tempi che gliarde i non esmolto damnoso. Ma la oppinione che sha della beniuolentia sua/arrecha secho gli exilii/lemorti/le proscriptioni/o cose no piu tollerabili di queste. Per Gioue grandissimo o Hegesippo chome io meco sento/chosi tiparlo. Ogni popolo e/temerario/pazo/desidioso &prom pussimo a mutare il proposito in ogni chosa che scadessi/sanza fede/incerto/ueloce/traditore/inga natore/ solamente nella uoce utile/& allira & alla laude facile. Et diqui uiene che chi nel gouernare larepublica sisforza dicompiacere alpopolo có ho neste ingiurie perisce. Ma non dimeno alchuni in tal modo impazano & da uno temerario impeto o uero piu tosto da una certa rabbia sono si incon siderataméte portati:che ipadri non ardino tanto peldesiderio de lor figliuoli: & quegli che sono in tenti alle noze non piu uolentieri guardino lemo glie: & idiliderosi delle pecunie no sieno tanto ui gilanti a quelle: & gli studiosi dellarme di guerra & di caualli per cagione de combattimenti olym pici no sidilectino si grandemente di ciascuno di questi: quato fanno quelli che cerchano la misera gloria/ & iuani honori/ & il festeggiameto del po popolo. Del caso dequali/e/dibisognio gliamici attristarsene/ & rallegrarsene glinimici. Ma uoi ne cessarii di Clisthene se lui forse sopporta con ini quo animo le cose humane/consolatelo: & dal tra uagliarsi piu in simili chose/ come quello che erra grandemente/isconfortatelo.

Phalari ad Autonoa

Iviiii.

d Oppo le riceuute lectere no indugiato pun to timandamo lariento: Perche noi stima mo alpresente non essere tépo di gratia: ma di pre steza. Habbianti dato aduche tre talenti che tu ci domadasti: accioche pagata lapena pel sigliuolo dallo exilio nella patria sia richiamato: accioche enon uadi errando sbandito sugo tempo. Perche noi habbiamo p pruoua chiaramente conosciuto quanto sia calamitoso loexisio. Ma noi di nostra spontana uolonta uabbiamo aggiunto tre altri ta lenti: accioche tu recuperi lepossessioni publicate. Ma io admonisco Clisthene che sabstenga per lo aduenire del gouernare larepublica: & che enon si exerciti piu i quelle saccende: nellequali per la pu

blica utilita sacquista shodio priuato. Et beche sui non sappia temperare esuoi affecti/usi no dimeno gliexempli del consobrino suo: slquale p ignoran tia delgouerno della Republica scacciato dalla pa tria anchora doppo soccupata tyrannide no sono stato in quella restituto: & no istimo essere tanto giocondo ilprincipato/quanto acerbo soexilio. Io per glidii ) uiscriuo queste cose / non perche idoni chio uo mandati midolghino: ma incresciutomi de casi uostri: & nosso per no uidonare piu per lo aduenire: ma accioche uoi madoperiate i miglior fortuna: nellaquale quado isamiliari miei maoper ranno/ mimosterro a quelli piu prompto & piu li beramente.

Phalari a Clisthene 1x.

no molti:equali poi che non hanno gioua to nulla con le admonitioni / perche non/e/stato loro creduto:quando la chosa/e /poi peruenuta a captiuo fine larimpruouerano:ne anche mistimai douersi mandarti questa epistola per cagione che in quelle chose che tu errasti contra sopinione tua no ubbidendo amiei optimi consigli/io lamiseria taccrescessi. Perche tali huomini inalzati co gran dissime sode ilsuo cossiglio no mipare che uogli no inferire altro:se non accusare quegli che sieno nella aduersa fortuna caduti/pel non hance lasua

utilità conosciuto/ne agli admonitori obbedito. Ma quado io intendeuo que mali che tisoprasta uano/accioche tu da quegli non fussi oppressato/ tammoni familiarmente. Et hora nelle tue aduer sita: lequali uolessi idio no fussino mai aduenute: perche emipare insieme con teco hauere errato/& con teco essere misero, tenauisai innanzi: accioche lenontaduenissino. Ma hora/o a caso/o consiglio che lacosa sissa andata/io nepiglio gran dolore in sieme con teco: & non tirim pruouero la duersa for tuna: ma co tutte leforze nostre/perche quella no topressalsificisforzamo. Tutte queste cose uenuto che tu sarai alla tua optima madre/apertaméte co noscerai. Ma tu se bene iniquo: che scacciato dalla patria no hai uoluto cosolare lexilio tuo appresso a noi di te amicissimi. Laqual cosa se tu hai facto p qualche altra cagione tu se stato p certo iniquo uerso dinoi: ma se tu lhai facto perche tu tise uer gogniato di uenire qua a me chome a chi tiripren dessi:che hauendotene io inanzi aussato / tu non habbia ubidito:che tu sia si rectaméte sauio/tene fo festa. Perche eglie da stimarsi che chi se uergo gnato del passato errore, non uidouerra piu dren to ricadere:

Phalari a Leontide

lxi.

V hai usato appresso a Camarinesi molte ragioni/accio che emimuouano ghuerra contro. Nondimeno sappi che per certo tu no gli hai confortati rectamente. Ma noi no ciuendiche remo di te co uane parole: lequali tu ciusasti di di re contro: ma cofacti: equali hauendogli puati eca marinesi non hanno dinuouo uoluto fare pruoua di Phalari irato: concio sia chosa che mipruouino piu suaue essendo loro amico.

Phalari agli Hennensi lxii.

i Ostimo me essere stato auctore a uoi della liberta uostra: nondimeno non menerama richo: benche uoi siate uerso me ingratissimi. Ma ristituitemi lariento elquale uoi da me in presto pigliasti: del quale io nho alpresente si gran biso gnio/che io lhabbi mádato a chactate i prestanza per tutta sicilia. Alcuni celanno prestato liberalissi mamente/chome sono Eleontini & igellii. Alcuni altri cihanno promesso diprestarcelo/chome sono gli hyalensii & phytiensi. Per glidii adunche che animo hauete uoi dapoi che tante pecunie da me achattate no mirendete? Concio sia cosa che quel li achi io non ho facto beneficio niuno le sue pro prie robbe cidonino. Che se quegli che ceglianno promesso/udiranno noi per questo essergli mole sti:che noi non riscotiamo enostri crediti/stimate uoi che ciuoglino dare piu nulla? lo credo certa mente che no. Ma penserano conesso seco che chi e/negligente a riscuotere da debitori suoi/sara an che negligête a pagare icreditori. Adunche p que ste ragioni di no mirendere larobba mia alla fine uergognateui. Ma se queste non migioueranno; sappiate che io pigliero quelli modi & uie: per le quali ragioneuolmete uicostrignero a paghare il debito.

Phalari agli Hennensi lxiii-

I tante pecunie/quante uoi da me in presto pigliasti, uauisai che uoi mipagassi octo ta lenti / donandoui tutto il resto: maximamente in quel tempo che io haueuo gran bisogno di dana ri. Ma uoi ne anche chosi hauete seruato ilmodo. Perche madatomi maluolentieri quattro taleti:an cora uiritenete lauazo. Et p glidii io no sopporto con tâto iniquo animo ildano di questa pecunia: quâto che di glla che io uo donata uoi nó menab biate gratie. Imperoche losbattimento del debito che noi patiamo essolamete diquattro talenti:ma laingratitudine mifa damno di piu che dieci. Ma uoi viuantavate & di rendercegli & insieme di ha uercene gratie. Per laqual cosa a me non resta niu na buona speráza della ingratitudine uostra/se ha uendo uoi ilmodo a rendermegli/no dimeno no glirendete. Ma se uoi siate di questa oppinione, udendo io dagli imbasciadori uostri/el uostro era rio essere uoto di danari: & uoi priuataméte haue

re facto questi/anchora diquesto debito libero la cipta uostra: & anche se uipiace/sono apparechia to a renderui quelli che mimandasti: pure che uoi gli conuertiate in utile della Republica/non de rubbatori di quella: per laqual chosa aduiene che uoi siate poueri: Ma in quello che per rendermi gratia del benisicio riceuuto uoi mipromettete di rizarmi statue/ prieghoui che uoi no ueneuoglia te affatichare. Imperoche insieme con laliberalita nostra inuerso di uoi/anchora questa spesa uicon doniamo.

Phalari agli Hennensi Ixiiii.

sta epistola perche io mipenta della dona ta pecunia: ma perche hauendo uoi meritamente gastigato Periandro/entriate conesso meco in ser ma gratia. Ma pure per dirui quello che io inten do: che la cipta uostra nel uero habbia hauuto da nari: ma habbia usato fassa scusa/accioche icredi tori nesieno priuati/mene segnio che uoi fassa mente dite essere stati rubbati. Perche eglie suori dogni ragione quegli medesimi essere hora cho me poueri/& hauere bisognio di danari: & hora chome ricchi molte delle chose publiche gittare a rubbatori. Perche esichonuiene/o ueramente esse re ricchi a creditori: o essere poueri a rubbatori.

Che se uoi chome richi donate a quelli che uirub bano lecose publiche: & achi ha hauere da uoi pe gouernatori della cipta i come poueti ledinegate. In prima (che per certo e/piu graue) fate iniqua mente: cocio sia cosa che nessuno patisca che uisia facto ingiuria. Dipoi eglie molto piu giusto dipa gare alcreditore quello che uoi achattastii benche per cagione de rubbatori non possiate i che sotto spetie de doni priuato Phalari delle sue pecunie i arrichire Periandro. Il perche eglie lecito o coserua re le uostre pecunie debitamente di ringratiarmi: o hauendole peldonare ad altri perdute/che io ri scuota quelle che io uidonai.

Phalari a Hierone

Ixy.

b Enche io possa dire molte cose di te & del la diceria publica: laquale cotro a me apres so a leontini pazamente sacesti: non dimeno non uoglio usare parole superflue: se no che della zen zara loindiano elephante non sa stima.

Phalari ad Aristeneto lxvi.

i O non sopporto che co iniquo animo laue chiaia: ne la forza della tirannia e/inuechia ta: ma phalari. Ma io mattristo bene del tuo dolo re: che tu per me si grandemete tema. Impoche il fato neuerra: beche Aristeneto dalla sollicitudine che gliha di noi grandemente sia tormentato. Ma accioche io anchora con poetici exempli tiscriua:

eglie molto meglio che patisca chose piu graui & piu moleste cholui che nulla teme: che chi nha in nanzi pauta.

lxvii.

Phalari a Melitensi

In

Legati uostri mipersuadettono che io uipre stassi danari: benche alpresente per le conti noue guerre non nhabbia. Ma chome esidice/con gliamici non sidee usare scusa niuna. Ma priegho ui che uoi non uogliate seghuire ichostumi dal chuni:equali quado acchattono con honestissimi nomi chiamano ecreditori: & quado eglie poi lo ro dimandato con molestissimi. Cosa per cerro ne giusta ne grata. Perche eglie coueniente adhi rice ue ilbenificio di ricordarli di chi gliela facto: & in fino a tato che sieno usciti deldebito/stimare quel li essere creditori: & se sono buoni come a buonis & se tristi chome a tristi pagarlo. Perche & achi el di buoni costumi/& achi e/di captiui/e/ragioneuo le direndere quello che da loro se hauuto. lo certa mente o melitensi & quando presto & quando ri scuoto misono sempre quel medesimo & similli mo a me stesso: Ma quegli aquali sida, mutano icostumi secodo iltempo (come sidice fare ilcame leonte/che secodo laspecto delle cose seglioppon gono inanzi muta il colore) pche quado ericeuo no/come bene merito & chome idio lodano il cre ditore: poi quado sirichiede loro/contra lui come di

in uno tyranno/o in uno huomo impio siriuolto no. Oltre aquesto conosco essere molto meglio la pecunia che sabbia a perdere/prestarla piu tosto a lhuomo priuato/che alla cipta. Imperoche se ella te negata dal priuato/tu tifai inimico uno solo/& quello impotente. Ma se ella te negata dalla cipta el damno nó e/minore/& arrechiri adosso lhodio di molti. Ma benche tu scriua in questo modo/no dimeno io non riputo essere in uoi questo manca mento: ma sanza sospecto niuno uimado le pecu nie. Perche io ho inteso uoi nellaltre cose ricorde uoli: & nelle mercatantie & nelle faccende uostre esser stati sempre giustissimi: & nó ue obscuro che eglie piu uituperoso molti fare ingiuria auno/che uno amolei. Perche eno e/credibile che uno dispre zi molti: ma eglie ben piu uerisimile che imolti un solo disprezino.

Phalati a Melitensi 1xviii-

n On per dispregio delle uostre laudi/o/meli tensi uabbiamo rimandato iuostri leghati con queste lectere: ma perche enon milasciano lo dare lemie opere. Voi forse quale miuorresti/tale mistimate essere riputato daglialtri. Ma 10 so che tutti glialtri no buono essere mistimono. Ma uoi benche migiudicate buono: non dimeno lopinio ne uostra di me non puo pero darlo aglialtri a cre dere: ma piu tosto p le false stimationi de glhuo

mini uinocerei: concio sia cosa che ogniuno direb be che uoi no soderesti un pessimo huomo: se uoi no fussi simili allui. Ilpche considerato che uoi in giustamete saresti tenuti captiui: & che io no sarei a niun modo stimato più clemente che io missa i giudico queste uostre laudi no essere necessarie.

Phalari a Menesicle lxix.

dendo che desiderando tu dhauere uno si gliuolo maschio/tene nata una semina: laquale mistimo tisara tanto piu grata/quato ella te nata in suo scambio. Perche lasigliuola suol sare mol to maggiore stima de padri che isigliuoli. Ma io allhora sentiro inostri doni esserti grati/quado no solamente quelle cose chio timando tu riceuerai promptamete: ma se tu anchora mauiserai diquel le chose che timanchono chio non sappia. Perche tu hai hora dibisogno di piu epiu pretiose cose p cagione della sigliuola.

Phalari ad Alcandro lxx.

n Etu ne huomo alcuno nó che có leparole ma certamente co facti speri mai di spauentarmi. Perche io conosco tutte le cose alla guerra necessa rie: & nó piglio mai impresa niuna ingiusta/ne so pra leforze mie: & conosco lespesse & le nó sperate mutationi de tépi: & oltre a qsto posso piu tosto a glialtri dire che udire quato sia istabile lafortuna

dii

de

he

Aggiugneli aquesto che quanto niuno altro si in noi medelimi/si ancora in dio cicossidiamo: slqua le cidifendera cotro alle ingiurie ditutti: & nelqua le io ho certissima spetaza: che tutti quelli che mi fanno insidie/ridurra nella potesta mia.

Phalari a Lisino lxxi.

n On cesserai tu mai dalla pazia/o pazo Lisi no? & no tirimarrai tu mai essendo gia di eta di trenta anni diprouare darrecharti adosso cotesti che tu hai assai/piu graui inimici che tu no puoi sopportate? Tu miscriui cotro uersi & trage die come se io menadolorassi. Ma guardati di co se piu graui della tragedia.

Phalati a Cebrone lxxii.

c He uuole edire che marauigliatoui uoi de nostri costumi/come se noi usassimo graui supplicii contro aquelli che cinsidiano: uoi p que gli non uispauetate/ma piangedo icasi di coloro cho sono tormentati/nó date loro cossiglio che nó faccino ingiuria a Phalari? A me sarebbe molto meglio nó essere costrecto dalla necessita di ribut tare da me tali ingiurie: & a uoi per certo sarebbe piu commodo: perche uoi nó haresti questa teme raria opinione della crudelta mia: che uoi sempre hauete. Ma pche io conosco apunto ecostumi uo stri: de ditemi un poco / ache modo mitracteresti uoi / se io nó fussi sicuro nesupplicii: cócio sia cosa

che ancora nella grandissima paura che uoi haue te di quegli/uimettiate alpericolo del puargli. Per tanto noi dalla crudelta cesseremo/se uoi i prima dalla ingiuria cesserete.

Phalati a Euctemono

ili

CO

111

ne

ite

10

lxxiii.

lequali tu macculi apprello a syraculani. Io apertamente ogni cosa confesso. Ma se parimente & io perdonassi aquegli equali in tal modo mos fendono/che no sieno degni di niun perdono: & uoi chosi sanza cagione uirimanessi dallo insidia re & me & uoi:nessuno macculerebbe come huo mo scelerato: & anessuno increscierebbe di uoi da si grauissimi supplicii tormentati.

Phalari a Cleobulo

lxxiiii.

rinesi mabbino uoluto muouere laguerra: benche i tutte letue dicerie publiche tenesia gran demente ingegniato. Come quelli che sanno che le guerre non sisanno con leparole degli oratori: ma cofacti. Per laqual cosa se tu uuoi che piglino questa guerra dimostra loro che lhabbia a essere loro utile. Che se ne anche a questo modo ticosen tiranno/mutato ilparere/ammoniscigli pel contra rio: & cosi forse lacosa tiriuscira secondo lauoglia tua. Impoche glistimono alpresente delle duo co se esser luna: o la sentetia tua inutile/o ilcosigliato

d iii

re di niuno prezo. Ma io micredo esfere luno & laltro. Nó dimeno io uoglio che tu certaméte sap pia che quelle cose lequali tu hai prese a farmi có tro io non leuendichero con uane parole: ma con facti: equali chi glihan prouati/nó mhanno mai piu dipoi ingiuriato. Laqual cosa sapedola apun to icamarinesi/nó uogliono dinuouo far pruoua di phalari irato: cócio sia cosa che mitruouino piu suaue hauendomi per amico.

Phalari a Cleodico 1xxv.

fe molto graui/& sopra le forze tue. Onde hai tu speranza di poterci fare alchun male / per fa re chosa grata alla nipote di Cerdone & di thracia & moglie di Antandro: elquale amazo il signior suo? Di che cotro alla legge di natura della ingiu ria facta e/arrichito. Ma io no trascotrero in tanta indignatione/chio rachonti letue sceleratezze. Im peroche se noi pensassimo te essere degnio di chi noi ciuendicassimo / non solamente con se parole ma cofacti ciuendicheremo: & quelle chose che tu cihai ordinate contro/in te & nel parentado tuo ri uolteremo. Phalari a Neoliade lxxyi.

no uogliamo consigliare contra di te cosa nessuna grave. Il pehe uorrei che ditutte lecose mi gliore da te sifacessi questa: cioe che tu no mistrin ga ulare cotro di te piu graue molestia danimo. Phalari a Polluce lxxvii.

e Mipare uedere nelle tue epistole che tu tima rauigli molto della mutatione della uita mia che côfidandomi io piu audacemete pelpassato a ogniuno/& piu liberamente che no fogliono fare eryrani:che hora no che glialtri/ma quelli che mi sono coiuncu p necessita no glilasci a me uenire. Ma io lofo perche gia paurolo ho preso p partito di fuggire ogniuno. Perche la fede no che neglial tri: ma anchora negliamici no trouiamo ferma. Il pche hauedo io puato ogni cola co gra fatica/lo sterrei piu tosto lainhabitabile solitudine della ly bia/& idiferti luoghi & fanza uie della numidia/ che couersare co gluomini. Perche io potrei piu si curamête uiuere co lioni/& dormite co serpéti che có glhuomini della eta nostra: tanta pruoua ho fa cto delle molte & uarie & spesse mutationi della Phalaria Polluce lxxviii.

i O patisco molto piu grauemete laingiuria o polluce che 10 no punisco: & no come tu di cesti parimete sostego le cose graui & solle sostene re ad altri. Perche 10 misono sempre degniaro di perdonare & due & tre uolte a quelli che miperse guitano. Ma enon e/niuno di loro che benche sia stato una uolta giunto nel peccato/siuergogni pe to desserui unaltra uolta drento trouato.

d iiii

Phalati a Polluce lxxix.

E choloro che sapparechiono di muouerci guerra per cagione di quegli equali noi ra gioneuolmente amazamo/ udissino & intendessi no pehe cagione elofano / farebbono degni desse re chiamati uendicatori. Ma tu maccusi appresso a syracusani/& chiami elnome del uendicatore co me nome di grandissima grauita:ma lecagioni p lequali coloro da me furono morti/come quelle che non haueuano scusa niuna i tu nó hai mai uo luto udire. Ma egliera dibisogno o Polluce orato re mostrare insieme & lamorte & lecagioni perche efurono morti: Accioche per quelle có maggiore uehementia cocitassi laindignatione degli udito ri uerso quelli: côtro aquali tu concionasti. Lequa li se tu tiuergognasti scoprire/io non so intendere con che ragione p cagione di quelle uoi mifaccia te guerra.

Phalari alli Engiensi

O non miuegho mancare ne lacagione pet laquale giustamente nó habbi facto di uoi uendecta: ne anchora le forze se fare lauolessi. Ma enon mimanchera gia anche iluolere: se uoi no ha uendo alchuno riguardo & rispecto alla persona mia/ucciderete coloro iquali hauete gia in prigio ne ritenuti tre mesi: a cotemplatione diquello uin to cotro a uoi dapassione: ilquale co uoi dimora.

Phalatia Nicippo lxxxi.

gradissima gratia. Ma alla parte che tu dice ui dubitare che se ilyracusani intendessino che tu pigliassi lenostre pecunie/che no tenedessino qual che grade punitione: sappi che io haueuo diterini nato se tu lerifiutaui daccusarti come se tu lauessi tolte: accioche o togliendole tu/o rifiutadole quel medesimo picolo tisussi soprastato: o piu tosto lu no minore/laltro altutto piggiore. Perche se tu no lhauessi tolte/& io tauessi accusato che tu lhauessi prese/misarebbe stato prestato sede: & certamente credutosi che tu lhauessi acceptate. Ma se tu non lhauessi rifiutate/& io con grausta hauessi assentato di non thauer dato nulla/sanza dubbio niuno tu saresti stato daogni suspitione absoluto.

Phalari a Nicarcho lxxxii.

contro: ma aeisere da me superati. Eglie per certo ufficio dellhuomo sauio innanzi alle parole essa cosa/& innanzi alla cosa il fine suo diligente mente cossiderare. Gia essi le tue dicerie sprezono. Ma tu non tiuergogni gia dessere coltuo dire piu molesto a loro che a me: contro alquale tu parli.

Phalati a Leontiade lxxxiii.

i O nó solaméte in questa epistola/ma mol te altre uolte tho gia scripto:che se tu stimi

per lenoze di tua dona hauere riceuuto da me be nesicio/& douermene rendere gratia chio non uo glio che tu menerenda altra gratia / se non che tu ami lei: p lacui cagione questo parentado fra noi se contracto.

Phalari a Timosthene Ixxxiiii.

parte faccino gliargini contro agli sbocca menti delmare: accioche diseccata lacqua ilcampo diuenti abondeuole. Chi di loro hara primo fini ta lopera sua/colui sia rimentato.

Phalari a Cleomenide Ixxxy.

fono apri alla exercitatione del corpo:cioe dugento uasi dolio chiamati metrete i & quattro cento misure disrumento decte medinni. Ma que doni che sono della giouanezza/cioe vino & servi scriptori & ipoemati di Stesicoro gliabbiamo ma dati altuo sigliuolo:se gia qualchuno de syracusa ni non sospecta queste cose essere mandate dal tytanno per cagione di sar cose nuoue.

Phalari a Gorgia lxxxvi.

i Ostimo tutte laltre parti della tua epistola rectamente essere scripte/ma ilconfoito che tu midai del tempo aduenire/essere su perfluo. Per che io ne lamotte/ne alchuna spetie di morte sug go. Et per cetto sauiamente: Perche ladispositione.

de cieli non sigouerna da glhuomini. Per laqual cosa qualunche ha inuestigato simil cose: & teme ebeni/o emali che hanno a uenire: o dassi ad inten dere di potere lecose antiuedere/o antiuedute che egli la guardarsi daquelle/logiudico huomo stol tillimo. Ma se lechose che tisoprastanno p modo niuno non sipossono schifare: perche cagione sin gegna egli di saperle inanzi concio sia cosa o sap pile o no / aogni modo habbino a uenire? Ma se dicessi che poi che lha conosciute che lesipossino anche schifarei & disporlei & transferirle i altro tem po che egli hara preueduto / & ilpeggior fato col migliore imutarli: io certaméte tal cosa certo essere non istimo. Perche qsto e/opa nó dhuomo ma di dio. Ma se alchuno ricordatosi che quelli equali si dicono essere figliuoli di Gioue:cioe Eaco Minos & Rhadamanto/& glialtri mezi dii non sono sta ti immortali / & no sono altrimenti morti che dal la necessita della sua dispositione fatale sifussi or dinato/non sopportera molestamente & nó teme ra ilfato/o lamorte:costui p certo non mipare esse re stolto. Induci adunche con grandissimo sforzo lanimo tuo nelle tue cose incerte a essere diquesto medesimo parere: accioche tu non pigli pensiero niuno diquelle cose allequali noi nó pensiamo. Phalari a Neusicle lxxxbii. Ome io per altre uolte tho scripto benche Hermocrate/o qualuche altro impedisca lafigliuo la di Philodemo a riceuere da me idoni/io non gliene dono pero di meno: et pari/o/piu tosto maggior laudi neconseguito. Perche no essendo io per rispecto della tyrannia daessere aguagliato in cosa niuna a miei parenti: no dimeno io mipor to liberalmete inuerso diloro. Ma a quelli che mi rimpruouerano che io con le donationi inducho glhuomini acredermi/io uso questa scusa: che qlli achi io sono liberale/per humanita no posso con strignere.

Phalari a Lacrito lxxxviii.

p Erche enó era dibisogno che uoi uimettessi a pericoli per noi grandemente tementi per tale speranza:io non uoleuo far pruoua dipiu gra ui fini: Ma dapoi che lauirtu tua hazuinto lapaura nostra/lachosa e/riuscita bene: & hai usato buono augurio che anche laltre cose tiriuscitano apieno. Ma benche tu sia saluo/io nó meneconsido pero dipiu: ma sempre staro i sollicitudine insino a tan to che tu sano & saluo ritorni. Fa adunche che tu curi diligentemete quelle cose che io raussai nella andata tua: accioche postposta lacipta/tu conserui a noi Lacrito sano & saluo: elquale io mistimo esse te piu caro che tutti eluoghi/le cipta/le tyrannie/& per gli dii finalmente che lanima mia.

Phalari a Lacrito

to

101

ni

elli

per

gra

ura

ono

10.

dero

tan

rul

elle

281

lxxxix.

Icordati/o Lacrito delle tue pmesse: & hab bia cura della solitudine di phalari. Quato io sia pouero damici/tu louedi. Scriuoti co timidi ta:nó perche io tema/o leforze di molti:equali fo no piu deboli che inostri/o/la pocha possanza de nostri/concio sia cosa che noi auanziamo co le for ze tutti enimici:ma perche io temo alla grandeza dellanimo tuo nella guerra che tu no tistorzi con maggiore studio di parere forte:o molestamente sopporti le cose che sifanno nella guerra: se tu no tiritruoui albisogno presente in tutti gliuffici del la militia. Ma ricordati che alla tua partita/noi a te racomandamo te medesimo come un diposito el quale mipromettesti di render saluo. Hora dique sto grandemente tipriegho: non perche tu faccia chosa non degna a te & alla natura tua / laqual co sa non si puo fare da Lacrito/ma perche tu possa nellaltre battaglie mostrare lauittu tua. Ma se tipa ressi hora per latua partita desser forse stimato al quato molle: tu potrai nellaltre cose no mostratti piu prestante.

Phalari a Lacrito Epistola cosolatoria della mor te del figliuolo lxxxx.

t V se per certo degno di scusa che tu soppor ti có iniquo animo lamorte del tuo figliuo lo: & a me in uerita grandemete di te min cresce

et non altrimenti midoglio del caso tuo/conside randolo conesso meco/che qual tiuoglia de tuoi familiari: benche in queste chose io sia p questa ca gione di dura natura: che io intendo coloro nonsi giouare nulla che smisuratamete per le cose aduer se safflighono. Ma a te debbe essere un grandissi mo sollazo della calamita tua. In prima che com battendo egli fortemente per lapatria/e/nella bat taglia morto. Dipoi che i essa uictoria efati lhano honorato dibellissima morte. Vltimaméte che no hauendo egli di niuna spetie di brutteza coinqui nata lauita/egliha co lamorte le proprie uirtu fini to. Perche eglie cosa incerta se uno buono habbia a mutate o no in peggio lauita sua. Perche nelle chose humane in maggior parte lafortuna/no le uolonta nostre/signoreggiano. Ma colui i bonissi mostato di gloria e/collocato: che inriprensibile simuore. Stima adunche del hauerlo tu generato & alleuato dhauerne riceuuto dallui ledebite gra tie: concio sia chosa che glihabbia infino alla mor te nella uirtu & nebuoni costumi perseuerato. Ma rendigli questo scambio che tu porti modestame te & con patiente animo lamorte sua.

Phalari a Lifydo 1xxxxi.

i O no mimarauiglio o Lisydo pehe cagione tu non se in parte alchuna simile ne a tuo padre ne altuo sigliuolo. Perche tu non se sigliuo lo di Lifycratei ne padre di Neoptolemo. Laqual cola sidice la madre & la moglie tua hauere a mol ti siciliani affermato: & di questo hauerne conse guitato gradissima laude: Et questa anche che io tidiro/e/una del numero diquelle cose che merita no comendatione: cioe che io no dico mai ilfalso a persona/& maxime aquegli che io conosco.

oi

ca

uer

m

110

MO

no

qui

tini

obia

ielle

ō le

nilli

bile

11:0

gH

not

Va

ne

UO

10

Phalari a Timoleo lxxxxii.

e L non peccare forse meritamente & con ra gione sistima essere chosa diuina: ma lerra re & dipoi rauedersene & farsi piu cauto/humana. Ma colui che ne quando epecca/ne quado ecasca nella aduersa fortuna/non ha mai a se riguardio/, no so seglie daessere stimato altro/che altutto cat tiuo. Ma puenire aquel che io uoglio: eglie adun che chosa bructissima/colui che sia facto aglialtri exemplo di pazia/anche per la calamita sua nonsi far buono.

Phalari a Phedimo lxxxxiii.

n Oi cihabbiamo gia dato tre uolte ad inten dere di non hauere riceuuto da te ingiuria alchuna: benche in tutte laccuse a noi di te sacte i tu sia stato trouato in manchamento non picho lo. Ma quale noi uorremo te essere i & quale tisi conueniua i tale cicredemmo che tu sussi: & hab biamo stimato perche noi temauamo di trouare la uerita de sacti tuoi i che ipeccati di che tu ceri

accusato sussino salsi. Ma quel che sisia sappi p cer to che quelli che alcune uolte non hano comesso male niuno quado etemano epeccati a loro appo sti che epaiono non sanza cagione dalla temerita della fortuna essere puniti. Cura addunche che tu no dimostri desseremi nimico ne co costumi/cioe ueramete con sessereme con la fortuna/cioe col pa rere. Ma paiati chosa graue non solamente quello che hauendo tu spesse uolte riceuuto da me bene sicii in tutte le ingiurie che tu mhai facto/tu non hai aquelli come siconueniua risposto (perche io non concedero mai lahumanita essere inferiore al la malitia) ma ancora questo accioche tu no paia piu inhumano di te medesimo uerso ebenesicii da noi a te con lieto animo facti.

Phalari ad Agelilao lxxxiiii.

te lastanza tua appresso a syracusani: chome quella che táto desiderosamente & pudicamente usa sufficio della moglie: che lamigiuri / come se io hauessi sopra te graue imperio / se non potere sopportare sugo tempo latua absentia. Oltre aque sto anche ella chiama laiuto del suo padre. Tu in tendi forse quello che ella minaccia: & sappi che certamente ella losara. Perche facciendolo enon si puo giudicare che ladisprezzi el marito da se alie no. Ella sida ad intendere chio tipossi costrignere

alritornate. Et io credo che lei tipolla forzare che tu torni. Perche io miltimo che tu non habbia si gran paura di phalari/quanto di Teselippe. Ritor na adunche (o per mia o p sua cagione che tu tel faccia) allei: laqual tanto tidesidera: laquale p certo e/degna dessere grandemente amata.

ita

tu

pa

llo

ene

non

te al

pala

eficii

ame

ome

nente

nele

tere

que

uin

che

on li

alle

nere

Phalaria Polymnestore lxxxxv.

Acrito miriferisce molte cose & gradi & de glialeri facti/ & spetialmente della compa gnia de fanti apre có gliscudi. Perche emafferma lacitta p losforzo tuo & de combattenti essere pre sa: & cofortami/p quanto emipare/a donatti esuo caualli. Ma io (beche quado ru iriceuessi in dono tutte le substantie mie/anchora temerei di no esse re da tato tuo seruigio supato) no hauendo tu ho ra acceptati enostri doni/sanza dubio cofesso iley ranno essere uinto dal privato. Siche se alpresente tu non piglierai laterza parte della preda:che sa a dispartire tra soldati: laquale donandotela pocho innanzi Lacrito/tu lariculasti:sappi per certo che tu micostrignerai per lauenire allessere più pigro no nel dare ibeneficii: perche questo non esposto nella tua potesta:ma nel riceuergli.

Phalari a Polymnestore lxxxxvi.

t V hai temuto lenostre minaccie poi che no e/bisogniato di pregatti unaltra uolta. Per che tu hai spattito lapreda come noi giudicamo:

ei

& hai honorato con premii ecopagni de pericoli. Et per certo hai facto rectaméte. Tu mhai dilecta to & inuitato chio non dubiti alrichiederti nulla: & hai facto ecompagni quando euerra ilbisogno piu prompti alcobactere. Perche chi harebbe mai uoluto/no gliessendo proposto alcuno premio/pi gliare tanti pesi di fatiche? Per certo nessuno che lhauessi prouato. Adunche queste cose p cagione daltriso piu tosto per nostra utilità pigliasti:accio che tu cirendessi esoldati piu pmpti quando nare mo dibilogno. Phalari a Lylandro Ixxxxvii. Oi giugnemo innanzi aquelli aiuti che tu mimandasti: Perche prima che euenissino da Euclide/noi ciaffrontamo conimici. Per laqual cosa noi no cauamo utilita alcuna nella battaglia de soldati per danari condocti/essendo eglino ab senti:aduengha che cigiouorono assai alla opinio ne & alla laude. Perche a pochi combactitori non a tutti esda essere attribuita lauictoria. Ma essen doci noi messi in questa bactaglia amolti graui pe ricoli/nhabbiamo conseguitato maggior premii-Phalari ad Arimacho lxxxxviii. Oi nó sopportiamo difficilmete le calunie ne lopinione hauuta di noi da glhuomini della nostra eta:dapoi che noi ueggiamo ogniu no si parimente fare lecose ingiuste/che esia gia sti mata molto piu giusta laingiura che lagiustitia.

Ma io sono tâto alieno dal nascodere sopere mies chio ardisca di dire i gllesaglialtri certamète p na turasma a me per necessita aduiene dessertale. Noi confessiamo desser comossi dagli ingiusti effectis equali naturalmete ancora tutti glialtri comuouo no. Ma noi siamo i gito differeti da sorosche noi tyrani cosidatoci nella potentia nostra/quelle cose che noi facciamo/lecosessimo aptamentesma gli huomini priuati per paura del supplicio sedinega no. Phalari a Polystrato lexxxviiii.

n Oi habbiamo madate lectere a tutti glialtri amici che ueghino subito ad agrigeto: & te ancora grademete priego che tu uega inanzi alla olimpia: pche io uoglio couocato ilcollegio degli amici: come gia altre uolte ho facto/curare co piu diligetia le cose mie: & pigliare da uoi cosiglio di cose gradi & graui. No uidaro pero ne fatica ne di sagio alcuno: Perche io p mestesso misaro abastan za. Ma no dimeno seguitero iluostro parere: accio che se io perseuerero nel principato/uipossa spesse uolte con benigne accoglienze riceuere. Et se p co mandameto della fortuna lolasciero/presa da uoi sultima dipartenza/rimagniate salui & ricordeuo li diquelle cose che facte habbiamo.

Phalari a Polystrato

/pi

ne

(10

late

VII.

etu

no

ual

lia

110

no

len

1 pe

011.

nie

ini

niu

fti

C.

O non manisestero mai ne a te/ne ad alchu no altro niuno diquelli: equali io ho benisi

e ii

cati:concio sia cosa che non sia lecito / che per fate che tu pigli da noi quelli doni che tu rifiuti / io ti scuopra quelli che gliriceuono: & rimpruouinlo loro: che saza sospecto glipigliano. Perche emipa re che & esuoi beneficii ad altri predica: & chi a predicanti lorechie presta/meriti riprensione non pichola. Ma se tu considerrai conesso techo chi so no quelli che contro a mia uoglia ingiustamente & p forza molte delle mie cose rubbate mhano! trouerrai esser molti piu quelli equali ingegnatisi con ogni sforzo di ritenere lechose dalcritalla fine dalla necessita costrecti per paura & della guerra & delle armi renduta lhano. Alcuni altri lhano re stituite giustissimaméte: ma di tutti piissimaméte coloro iquali sforzatisi di ritenerle per forza alla fine in tanti pericoli non hanno potuto conserua re le inique & sceleste pecunie: lequali di pigliare costrecti bisogno loro restituire. Adunche p Gio ue chi hai tu imitato/che tu non hai uoluto imiei doni riceuere? Perche lescuse che tu simulado asse gni & p questa & p molte altre ragioni sanullanoi dapoi che essi inimici leimpie pecunie tenere con fessono. Se gia forse tra uoi non e/questa differen tia: che quelli co ingiusto nome di rapina aggiun taui ancora laimpieta uiolentamete tenerle sissor zano/ma tu lharai prese giustamente & con spon tana uolonta dal fedele amico.

Phalari agli Astifalensi

60

nte

101

mli

nne

LIII

510

lete

lla

TUA

Sie

Gio

niel

1101

on

en

IUN

tot

on

ci.

Ono hebbi mai/o cittadini elmaggior do lore: benche io sia stato pcosso da molti & sproueduti casi:ne anche hebbi mai lamaggior le titia come quello che ho prouato infiniti piaceti. Loincredibile dolore marrecho quel dische io fu ingiustaméte dalla patria cacciato: laqual cosa an cora achi lamerita e/grauissima. Laletitia miporso no leuostre lettere/quado di me publicamete ricor datoui come huomo bene istituto & auoi affectio nato mopate nelle necessita uostre: no tato come io mistimo phauere di questa publica deliberatio ne da uoi di me facta qualche premio/quato p far a tutti uera testimonáza: che io i uero publicamete. ma ingiustamète sia stato cacciato: & p potere piu facilméte riprendere gliauctori del nostro exilio. Et questo mistimo essere cosi. Perche nessuno pa tisce da chi gliha in odio chiedere gratia:ne anche riceuerla. Ma eno sappartiene a questo tempo che io miramarichi di uoi come dhuomini amicissimi che uoi no mhabbiate mai opato pel passato: ma piu tosto che io uiringratii che alpresente maope rate. Noi adunche i tal modo riputiamo ladoman dita uostra esserci in luogho di beneficio: che quel le cose che da noi pigliate/dauoi cipaia riceuerle. Et p certo io non lepiglierei da uoi con si grande piacere/con quato ueledo. Perche in uero che puo

C III

egli essete piu bello/o/piu glorioso allo amatore della patria/che far bene acittadini suoi? Ilche po tere fare me concesso per uostre lectere. Ma se ino stri doni giugneranno a uoi piu tardi che non ha resti uoluto/ne me ne gli ambasciadori uostri:ma iluerno & itempi dellanno alnauicare contrarii ac cuserete. Perche a nessuno di noi e/mancato ne stu dio ne diligentia: ma p le molte & grandi tempe ste esscaduto che anche nella grande audacia non sia stato lecito nauicare. Il perche se lecose che noi uimandiamo/dapericoli del mare sisaluerano/no errerete a ringratiarne lafortuna. Gliambasciado ri uostri uidarano tutte quelle cose che io uiman do: & Eulopho/alquale uegnente insieme co loro ho dato una epistola che uiene a uoi/uirendera ra gione dogni cosa: & auiseraui che & quante cose uimando. Dellaltre chose fatene a uostro modo. Ma lepecunie spenderele nellornamento & nella restitutione della patria. Et pensate molto bene co uoi medesimi questo no p ladmonitioni mie:ma p consiglio & uolonta uostra douers fare. Perche nessuno su mai buono puolota daltri:ma p sua. Ma se quello (laqualchosa non esda sospectare di uoi) che uisidona a uno effecto/uoi a unaltro no necessario userete/sappiate p certo che uoi p alchu ni doni non satete tanto degni dessere uitupetati quanto colui che uegli hara dati meritera dessere lodato. Perche chome eglie absurdo colui che sia sbandito dalla patria restituire con le sue pecunie quella raunante: cosi anche/e/inconueniente quel li che lhabitano lei cascăte disprezare: & no si sfor zare etiamdio alle spese daltri di ristituirla. Certa mente se uoi giudicherete me no solo a uoi haue re mandato questi doni:ma anchora alpopolo/al la cipta/aglidii della patria / allhora del configlio uostro conseguiterete maggior laude che chi uara leproprie pecunie madato. Perche chi e/colui che nó sappi edoni essere laude del donante: ma lusa re quelli recramente dello acceptante? Io uorrei p certo che uoi hauessi piu tosto hauuto iltestimo nio della uirtu che della liberalita mia. Perche lu no dimonstra lalaude del benignio animo: laltro della riccha fortuna.

Phalari agli Atheniesi

112

20

noi

ido

nan

010

1 12

ole

do.

ecó

m2

di

hu

atl

cii.

p Erillo uostro sabro uenne da noi/o athenie si arrechandoci opere con grande artisicio lauorate: dellequali dilectatoci humanamente lo riceuemo: & dignissimi doni si per amore dellar te/si anchora della patria glidonammo. Non mol to tempo dapoi hauendo egli fabricato uno tho ro maggiore della sua naturale statura/siritorno

e iiii



ad agrigento. lo presi gran piacere del riceuere il seruigiato animale & compagno allhuomo · Et p certo emiparue uno reale spectaculo/& opa molto laudabile: pche enonmi haueua ancor mostri etor mentiche in quello stauano nascosti. Ma apto di poi ilfiancho suo/mapparse uno supplicio pieno dogni crudelta/& dogni ragio morte piu iniquo. Allhora lodato larrificio di Perillo/stimai douersi punire ecostumi suoi: & che lui douessi/& merita mente/innanzi atutti glialtri fare lapruoua dello ingegno suo: pche io non trouai mai nessuno pig giore desso di tal tauro trouatore. Costui adunche nel toro tinchiuso acceso atorno ilsuocho come ci haueua mostro/della crudelissima arte ciréde buo na testimonanza: pehe noi no uedemo chi sifussi tormétato: & no udimo alcuni pianti/o lamenti: solamente lurla di dentro messe iltauro allorechie de ministri co mughie difuori mandaua. Ma sen tendo io/o/atheniesi uoi có iniquo animo soppor tare lamorte del fabro uostro / & di quella accusar mi/menefo gran marauiglia:ne infino a hora mo dato a credere che uoi lodouessi hauer p male. Pe roche se uoi maccusate che io co maggiore suppli cio non lo ho tormétato: a questo rispondo di no hauere trouato piu graue martorio di quello. Ma se uoi maccusate chome se lui no hauessi meritato pena niuna/uoi miparete portando innanzi a uoi

scripta lahumanita alpresente lacrudelta lodare. Impoche eglie dibisognio che questo toro sia sta to opajo duno solojo di tutta lacipta. Ma qual di questi duo sissa/ siconoscera solamente p lanimo uostro uerso di me. Perche se Perillo esperito giu stamente/ & nessuno degli atheniesi e/di simil na tura/o costumi/uoi del hauer ben facto maccusere sti. Ma se uoi dite che esia morto ingiustamente! uoi cofessate di no essere di lui migliori. lo panco ta nó mipento dhauerlo morto: & nó mistimero mai dhauer facto ingiustaméte: se prima no parra a me medelimo cotro agiustitia hauer facto. Et p certo nessuno dal tyranno chiede giustitia: perche quello che gligioua alla salute sua/quel pare esser giusto. Ma io cofesserei aptaméte dhauetmi tolto ogni sicurta/& ogni securissimo affortificamento del mio principato: se io paressi hauere punito in giustaméte Perillo. Ma stunatomi no douer pare re ne auoi ne aniuno de greci elfabro uostro essere iniustamente punito/giudicai che quel che lui ha ueua in altri pensato/si ploro cagione/si maxima mente p mia/sopra se medesimo loprouassi:quan do con quel dono emistimo essere degno di qual che simil supplicio. Et béche lui hauessi in nostra utilità trouato un torméto acerbissimo sopra quel li che cotto a noi si cogiurassino/nodimeno i quel le cose nelle quali noi siamo costituti recti giudici

to

di

DO

10.

Ita

ello

pig

ie ci

700

Dti:

len

pot

lar

10

5

oli

nő

0

disprezato quello che ueniua in sicurta nostra isti mamo douersi fare solamente quello che era giu sto. Sapeuo che se io hauessi lasciaro andare sanza esser puniti de molto piu tristi di lui/che misareb be giouato assai. Conosceuo lopinione della man suetudine nostra douermi incitare contro piu insi die. Intendeuo p tal supplicio di Penllo rimuoue re da me lostudio dogniuno. Vedeuo esseremi for se piu utile dusare uiolentia p la necessita diquelli che côtro a me sicongiurauano. Noi benche di tut te queste cose ricordeuoli fussimo/& pladuenire della laude di psona bisogno no hauessimo/non dimeno pensamo esser cosa impia a lasciare anda re impunito lhuomo trouatore aglhuomini dital morte. Per laqualcosa noi louolemo far morire co quelle medesime arti con lequali euoleua glialtri (daquali non era mai stato offeso) esser morti. Et p certo eglie stato meritamente colui da me puni to: elquale me stimo esser degno di tal dono. Ma benche forse/o atheniesi qualcuno di uoi udite le nostre ragioni: che sia dibisognio iltrouatore peri re con quelli medesimi tormenti/equali lui hab bia in altri pensati/ sistimera me essere obligato a inumerabili furie: o piu tosto con una anima sola non essere da bastare a tanti martyrii: & hauermi diffinito a me medesimo le debite pene:no dime

no se timosso da uoi ogni hodio questa cosa giu stamente cosiderrete / noi di nostra uolonta no fa re queste cose / ne quel che noi p comandamento della fortuna patiamo/con ragione sopportare co noscerete. Perche essendocises lecito p cagione del la tyrannia dessere crudeli: nó dimeno che questo sia male/loconosciamo. Et che lopere nostre no si possino correggiere / esserci molestissimo cofessia mo. Volesse idio che a fate tali cose p necessita co strecto no fussimo: che nessuno altro inanzi a noi come buono potrebbe essere lodato. Et chi diuoi o/atheniesi/o quale altro ritrouate che glihauessi cotro a se le insidie non perseguiterebbe gli aucto ri di quelle con ogni spetie di uendecta? Per tanto trouando noi Perillo essere contra di noi tale/giu dicamo che egli douessi essere punito. Et non me obscuro che no fe elbisogno mio: ma piglio coso latione che io non fo queste chose di mia uolon ta.llche non aduiene chosi aquelli: dequali noi ci uendichiamo. Io certamente/o/sapientissimi in co testa terra sempre nati atheniesi nello hauer facto questo ho imitato icostumi uostri: ma lui nel tau ro de tyranni. Con ragione addunche sopra di se mba prouato non quale per natura sono: ma qua le egli mhaueua impresso nellanimo che io do uessi essere. Non dimeno uoglio che uoi sappiate

che se io sussi huomo priuato/io no sarei Perillo. & se lui sussi tyrano/no sarebbe phalari. Ma a uoi e/cosa uituperosa no solo se uoi sopportate mole stamente issupplicio suo:ma se ancora simili huo mini sofferite: lui altutto trouado tali tormeti tut ta lhumana generatione ingiuriaua:ma maxima mente uoi:perche pelmezo diquelli di crudelta ri prendendoui eproprii & natiui costumi della cip ta uostra coinquinaua. Addunche noi cistimiamo uoi tutti douer lodare questo supplicio di Perillo pehe tali cittadini quali siate uoi ragione uolmete debbono essere diquesto medesimo parere. Ma se pur sussi tra uoi qualcuno achi tale spetie di morte no piaccia/sappia che anche a Perillo tal morte p certo no su grata.

Phalari a Telechide

ciii.

do in un tuo cetto parerere (et forse pcagio me che le tue parole missen ridecte) che doppo Pe tillo deltauro artefice/no era coueniente con quel medesimo tormento piu altri uccidere. Perche la mia ppria laude del hauer morto Perillo/usando in altri ilmedesimo supplicio/perirebbe. Ma io col supplicio di colui non micercho laude: ne per ca gione di laude amazai in tal modo Perillo:ne ho per male quando io sono de supplicii adaltri facti accusato. Perche la uendecta dalla trista/o buona

opinione esseparata. Non dimeno sappi per certo che per rispecto che glialtri sidoueuano tormenta re nel tauto / noi gastigamo Perillo. Perche per lo pera di metallo edoni non lamorte meritaua. Efu adunche chosa giusta riuoltare le loro cause in Pe rillo & in tutti quelli che in tal fortuna uenire gli costrignessino. Laqualcosa se anche in noi daquel li che iniqua & fallamente giudicano siriuoltassi! non lohabbiamo per male/infino atanto che noi potremo con ragione mostrare quelli essere stati giustamente puniti: poi che uoi cominciatoui dal primo elquale per cagione di tutti glhuomini/oi piu tosto della humana natura col fuocho amaza nossimilmente di tutti glialtri con gran diligen tia cerchate. Per certo se uoi lodate il supplicio di Penllo & de glialin: equali p cagione delle ingiu rie da loro nó a noi ma adaltri facte habbiamo pu niti: uoi saza ragione niuna maccusate/se io fo mo rire quelli che alcapo mio con insidie soprastano. Perche io sarei di tutti stoltissimo: se io per cagio ne daltri quelli che hauessino errato gastigassi: & quelli che me offendestino/sanza pena niuna gli licentiassi: & pigliando infamia nelle cose dalcris concio sia cosa che 10 paro da essere temuto dagli ingiurianti / emiei pericoli dispregiassi. Rimanti adunche dessere & a re & a me molesto.

101

iel

0

(2

Phalari a Niceo

No tipare graue supplicio iltoro neglialtri torméti che noi habbiamo: dapoi che non essédo tu p cobactere co noi/tu tai tolto uia ogni misericordia daglli. Phalaria Cleomedote cy.

h Auendomi tu accusato/come io odo/nonti rimani di piagete imiseri casi di Cleobroto Ma io/o/Cleomedote no dubito te/che hai hauu to ardire afar cose molto piu inique di lui/ & che se molto meno potente che non e/egli/douermi uenire nelle mani. Phalaria a Lamaco c vi.

O per certo uortei/& p Gioue desidero esse re contento di quelli trentasepre: equali nel la diceria da te facta a camarinesi/cotra natura cru delissimamente essere mortitiramarichi. Ma io ue gho per alcuni non messere lecito che lechose piu oltre non sistendino: perche tu micostrigni a fare che sieno trentanoue: cócio sia cosa che tu aggiun ga a quelli & te & lostoltissimo Epitherse. Ne el una medesima cosa che uoi/o co uostre calumnie macculiate/o con lemie pessime uendecte periate.

Phalari a Timandro

He icamarinesi mhabbino alpresente conci tato contra lexercito / te forse un solazzo di quel tempo: quando enon poterono essere psuasi da te/che per una leggier cosa gran guerra contro a me mouessino. Ma quado erara fallito lasperan

za tua / allhora secodo etuo meriti tidorrai no del le cose che tu hai facte: ma di alle che tu sosterrai. Nodimeno che utilità pigli tu dital solazo? Impo che se noi fussimo stati p douercelo dare a credire come tu hai temuto/forse no sanza cagione p pau ra di noi sharesti facto: Ma ne i questo/ne nellastre cose un minimo dolore no mhai dato: & no thai facto idoneo dessere da nostri supplici tormetato: pche essedo tu oppressato da tâte calainita no hai dibisognio di sostenere altra morte: anzi se si po tessi fare tisicouerrebbe prestare piu lungo spatio di uita che lanatura no sopporta.

ni

M

U

ni

nel

CTU

ue

318

un

19

118

on di

Phalari a Timandro c viii.

Etue dicerie a camarinesi facte o Timádros & lamolta cópassione che tu hai hauuta di quelli che danoi son suti morti inháno cótro alla mia uolonta costrecto a mettere nel tauro Cleobro to. Come qllo che dubitauo che rimanendomi io dal tormetare tu nó tirimanessi dallo scitare cótro a me lacipta. Perche io do uoletieri a ministrare le faccende mie alpopolo infino a tanto che icamari nesi non siuergogneranno di sopportare letue ora tioni. Icui consigli non solo contro a phalaris ma certamente nó cótro a un minimo de serui di pha lari non extimo nulla. Che se sussi utile a camari nesi fare guerra con gli agrigentini: non dimeno nó sipotrebbe loro persuadere facilmente che essi

tal chosa incominciassino. Ma tu proponi hora lo ro guerra piu graue che non e/esso consigliatore: o più tosto esso oratore no espicchol momento al la miseria sua: nodimeno esarebbe dibisognio che rachontate le cagioni del pigliar laguerra/laplebe cotro a me cocitassi: accioche hauedo co qle plua fo lacipta tu huomo bellicolissimo fussi inscripto-E se leuato su iluendicatore di tante chose: ma uoi non volete. Perche voi a una a una piu chagioni I ma molto aliene/mostrate. Ma se alcuno lasciate quelle indrieto/concio sia cosa che no para lecito! tara diligenteméte sguardato/tigiudichera degno desser piu grauissimaméte di tutti punito:che uen duta lachasa & le possessioni & se niuno seruo pa terno in quelle haueui minutrichi cotra lexercito & dai adintendere ciancie a camarinesi. Laqual co sa nonmi significa altro se non te essere altutto di sperato. Et per certo meritamente: poi che tu se sta to cagione di molti mali: & che tu costrigni lacip ta non ilsuo parere ma latua temerita seguitare. Phalari a Epistrato, On miuolere costrignere a uendicarmi di te hauendoti io gia perdonato tre uolte: & no tigittar piu innanzi a pericoli: pche lamisericordia e/aliena da phalari:laquale benche uoi co prieghi domandiate, non dimeno lita tyránica useremo. and applications of the same and the same the

Phalati ad Ariphoeto cx.

Ul

ate

tol

100

uen

10

ato

alco

todi

(ella

laap

n On uolere raccontate ilnumero diquelli che noi habbiamo morti nel tauto: perche se tu ricerchi apunto lopere loro/esono piu che non so no inomi:nodimeno essendo eglino tali/nella po testa nostra peruennono. Ma noi nó uorremo che in si fiorita eta tu pigliassi lecure de uechi. Perche tutti qlli che cihanno offeso/noi glihabbiamo fa cti miseri. Ma cocio sia cosa che tu brami diuedere lemutationi della uita:io che di tal cosa tirimagai p glidii tamonisco: non perche io tema di sostene re da te qualche male (perche phalari dafeminile mano nó fia morto) ma accioche tu non sia annu merato insieme con quelli che nel toro son periti. Et che quado io miuendichero di testu non misia facto parte alla crudelta dingiusta calumnia. Che se tu no mubbidirai/aspecta (et forse maximame te ancora di questa admonitione) dessere punito.

Phalari ad Agemoroto

n Oi habbiamo finalmente inteso/o/Agemo toto che consiglio noi habbiamo hauuto nelle chose nostre. Perche per molte tagioni ciha afflicto questo eximio principato: pelquale io pa zo spontaneaméte sono incorso in inumerabili fa tiche & perigli. Ma un grandissimo male ho pro uato i eslo / se glhuomini buoni & masueti no uo gliono da me ibeneficii riceuere. Ma se noi diamo

aqualchuno de bisogniosi qualche cosa/e/necessa rio che sieno huomini pessimi. Perche io no so p che ragione uoi buoni huomini tutte le mie cose spreziate/no paltra cagione:senon pche uoi teme te di pigliare beneficii da noi. Per laqual chosa di tanti miei condiscepoli/equali amici/no solamen te niuno miuiene auedere: ma non anco melopro mette/infuor che Calisthene: elquale so certo non ha a uenire: & altri simili/forse usano tali scuse ac cioche enon paino scopertaméte biasimare enostri doni: dequali che a me in principio uenissino ad alcuni lemalattie/ad altri epadri/a molti lerepubli che divietorono. Ma io ho amemoria che tu no se ancora stato da me chiamato: cócio sia cosa che io no fussi p douerne conseguitare cosa niuna:ne an che tichiamerei alpresente/& maximamete hauen do inteso da Paurola lainfermita tua/& esserti na ti figliuoli dopo lamia partita dalla patria. Et per Gioue io tifo festa & p cagione del parentado & degli hauuti figliuoli. Addunche che scusa tiresta egli/accioche esipaia che ru non tema. Imperoche hauendoti io mandato un dono da non tenessere portato inuidia (quale sarebbe mandandosi con ipifferi & con icanti & sguardantelo tutta lacitta) ma un pocho doro & nella profonda nocte tu lo nbuttasti da te come cosa indegnia & scelesta. Et p certo meritamente. Perche quelli erano doni di

huomo impio & nella uccisione de glhuomini co inquinato. Ah tu se troppo aspro & iniquo uerso di me o Agemoroto: aggiungho anchora & inhu mano & crudele/alnonti muouere a misericordia niuna dello infelice phalari/essendo io alpresente da tanta miseria oppressato. Impoche hauendo io desiderato il principato maximamete p questa ca gione:accioche io fusii riputato charissimo uerso gliamici: per benignita di dio subito coseguitato emiei desidern no hoi chi io ebenesicii coserisca. Ma quel che maueua aessere sollazo ditutti emiei mali/diquello uoi o amici mipriuate: & non mila sciate usare uerso uoi alcuna liberalita della copia delle mie substătie. Onde naduiene che disprezan do uoi que doni che noi uiuogliamo dare/noi sia mo pnecessita costrecti dicoferirgli negli adulato ri & buffoni della tyraneria: aquali noi no gliuor remo dare. Phalari a Teucro c xii.

a Daristomene tuo esstato dato il terreno:& Hippolytione mancaua di colpa. Ma te co me cihai promesso aspectiamo. Io sto bene: se sta re bene e/me hauere incominciato molte chose & piu conseguitone/& per cagione delle chose triste delle buone ancho pentersi.

Phalari a Teucro

U ad

ise

10

an

len

na

pet

18

(ta

n

2)

lo Et

Olédo io parlare a Cleeneta moglie di Phi lodemo: laquale/o Teucto tu conosci / p ca

gione delle noze della figliuola/impedito damol te facciende nolpote fare: plequali io tharei richia mato quas se io non hauessi diterminato che tu ri manessi p quella cagione a syracusa. Per laqualco sa tu puoi chiaramete intendere noi co grauita & dauero scriuerti di queste chose. Truouala aduche & promecti algenero achi lafigliuola fia maritata cinque talenti per dota/non tanto per cagione di dono quanto per rendere ildebito a Philodemo. Che se alcuno tidomadassi donde noi habbiamo tante sue pecunie: rispôdi te nolsapere: ma riferisci tutto ilfacto a me che lepresi/& allui che meledet te: & da opera che Leonte sia hauuto per genero. Perche euenne a noi: & con grade instantia lachie de. Alquale promettendo io ogni mia opera/a te di subito lomandai. Non dimeno se lamadre tro uassi miglior genero/non promettere pero p quel lo piu pigramente ladota: & no nefare parola. Per che noi nó habbiamo cura folaméte duno genero di Philodemo: ne insieme con la liberalità delle pe cunie doniamo anche lenoze. Ma non uolereiche tenepriegho/negligentemente far questo come se tu rendessi cinq; taléti: ma come se tu glipigliassi. Perche eglie cosa bructa data lapecunia mostrare di farlo si maluolétieri: che sipaia che noi no lhab biamo data per quel rispecto/pelquale noi sponta neamente lademo. Et pinfino a tâto che appresso

di me saranno le pecunie di Philodemo/non faro mai che sipaia che il dano nelle noze della figliuo la inhabbino arrechato utilità della spesa. Perche quando euedráno me nó hauer facto simil cosa! nessuno di me potra di tal facto sospectare. Voles se idio che enon gridassino i ogni luogho phala ri essere dipiu iniqui costumi. Ma manda alle uer gine quado simaritera quattro fanciulle della eta fua: & le ueste dadonna/lequali noi timandamo/ & sexanta autei: & consigliagli che si faccino subi to lenoze: pche p insino a questo di lesisono trop po indugiate. Edoni con prompto & allegro ani mo mandagli:accioche tu etiamdio alle mie spe se nacquisti gratia. Et in queste cose fa quato tiscri uo o Teucro. Ma nellaltre secondo che tiparra il bisognoi & come a uergine sanza padrei & come a moglie saza marito cossigliale. Et come tu harai sodisfacto aldesiderio loro/farai insieme con lama dre le noze & sumptuose & magnifiche: accioche nessuno de syracusaniso de parenti della fanciulla nel felice di delle noze chiami Philodemo misero p beato. Ma auanziamo lasua aduersa fortuna.

Phalari a Cleenera c xiiii.

1 Anauicatione di Philodemo certaméte tuo
marito/ma nostro incoparabile amico/a te
e/a gloria:ma alla figliuola gia deta di uenti anni
2 infelicita. Perche se lamaritata ista alchuni anni

fui

la

let

10.

110

110

tro

sanza elmarito/nella uirtu saforzifica. Ma lafigluo la fuori deta uergine/nó mancha di colpa. Perche epare cosa bructissima a ogniuno (& pcerto eglie cosi) che lafanciulla oltre a couenienti anni sanza maritarla sistia in casa. Egliera gia buon tempo sa cosa molto conueniente lasua usta come latua ap presso almanto esser lodata. Ma tu forse tistimi in luogo di Philodemo, lafigliuola laquale & tu & lui generasti/esserti a consolatione. Pet certo eglie cosa iniqua p desiderio del marito priuar la figluo la delle noze. Ne e/una medesima cosa achi e/ma ritata a stare sanza ilmarito: che fra poco tépo deb ba tornare/con quella di chi no e/maritata: & che no habbia mai hauuto usanza ne a fare con seco! essendo dalle leggi di natura constrecta. Ma non mancâdo uoi neidi parenti ne didanari/no uolete p modo alcuno stare a rischio di tanta infelicita. Nauicado Philodemo cilascio cinqualenti p dota della figliuola: & no solamete cinque / come a chi sono comune lepecunie di phalari. Per laqualcosa io non so/o/Cleeneta ache fare tu indugi piu a ma ritarla: & nó fa nulla dibisogno alle noze della fi gliuola laduenimeto di Philodemo. Quelle cose che alla tornata sua sipossono indugiare/nole pre occupiamo. Ma quelle che essa natura a nostro di specto fare cicostrigne potendosi fare nonle plun ghiamo. Leta della fanciulla nó patisce glindugi

uostri. Philodemo esforse impedito da quelle ca gioni / dallequali e/conueniente ilpadre elsere im pedito. Ma che lafanciulla che eida marito fuori della consuetudine sisopratengha in casa, non sa scusa niuna: ne ha al presente bisognio tanto del padre quanto del marito. Ma tu in queste necessi ta & fortune stimi essere dibisognio dagiugnersi allo absente padre anchora la presente madre. Ma se tu farai amio modo i tu prouederai almarito se licemente, & alla figliuola honestamente. Perche hauendo tu facto absente Philodemo molte cose rectaméte / questo solo comune bene inanzi a tut ti glialeri sara annumerato: & harai honorata lapu dica uergine col matrimonio. Teucro nostro tida ra aogni tua posta & sepecunie & qualunche altra chosa sara dibisognio alle noze. Comanda hor tu quello che tu uuoi: & desidera che philodemo tor ni atempo alle noze:non pero in modo che tu le riserbi alla tornata sua: & ildesiderio tuo uerso il marito che esia sano & saluo/& che etorni/& alere cose similusieno no minor testimonianza del ani mo tuo uerso dilui.

Phalari a Teucro c>

n Oi udimo le noze della figliuola di Philo demo inanzi che da te riceuessimo lectere.

Perche la fama corre inanzi ancora aquelli che usa no gran diligentia a dare auiso prestissimamente fiiii

diquelle cose che sisono facte. Ma béche lanuntia dea dalalungi lecose facte arrechi/ noi nodimeno forse no imeritamente loaccusamo: concio sia cosa chella cihabbia predicato talische si per altrissi spe tialmente anchora p sua cagione nos siamo in tan ta crudelta damnati. Perche ella ua pogni luogo gridado a tutti noi essere captiui. Onde naduiene che quelli che non mharanno mai ne ueduto ne prouato / chome se io fussi nato allo sterminio de glhuomini miuituperino. Queste sono adunche lecalamira mie/& non di persona altri. Ma lacasa nellaquale & Leonte & Theano i prima sicogiun sono/come elhanno alpresente/chosi lasciala loro hauere per laduenire: & non rimuouere Himeneo idio delle noze daquella casa doue esu celebrato. Noi lostiamo essere degno dono: & che da quelli che loriceuerano/sappruoui. Perche eluoghi doue iprimi legami della uerginita sisciolsono/alle mo glie & amariti sono charissimi. Et questo fo accio che Philodemo sia giudicato piu tosto degno di essergli portato inuidia: che dhauergli compassio ne. Et accioche nessuno costituto nel sommo gra do della felicita tato aueturato quato lui nella ad uerla fortuna da glli che glihano inuidia sia ripu tato. Et benche io conosca che di tal cosa menefia uoluto male/nó menecuro. Ma habbimi ogniuno a hodio: pche lhodio che no minuoce/non loricu

fo. Ma ciaschuno maximamente p sua utilita desi deri (benche esinga di no losare) dappropiarsi & tirare a se tali amici.

Phalari a Philodemo c xvi

philodemo: se tu stimi danoi esser facti tăti prieghi & uoti p latornata tua p cagione di nomi pdere cinquitalenti: equali noi no demo p sperăza dalchuna utilitalne p cagione della tua amicitia. Cosa per certo no degna del uulgo. Che se tu pur uuoi lasigluola parere esser dotata da telqueste co se no dimeno sono tue. Ma se tu lodinieghi agiu gni a fili altretăti: & scriui ladota di dieci taleti: ac cioche se tipiacera / parte della dota sia p amor di phalari parte delle faculta diphilodemo. Theano riferedoti molte & gradi cose di me/mirende gra tia. Perche di quello che ancora fanciulla ticeuette da noi / hora chella e/facta madre disamiglia nesa buona testimonanza.

Phalari a Cleneeta & Theano c xvii.

n Oi molto uoletieri acceptiamo labeniuole tia uostra: dapoi che uoi uisforzate di chia mare phalati con tanto studio. Ma leinie fortunes benche cidifendiamo noi medesimi soricusano. Perche esso nome sitrouerra infino dalla origine della nostra prole no hauere mai facto cosa onde emeriti riprensioneso accusatione alcuna. Ma noi

p molte et gran cose lequali p necessita dello acer bissimo sato ssorzatamete sacte habbiamo/siamo biasimati: & ilnome mio non e/p alcunaltra cagio ne molesto/se nó pche io nó ubidisco alle leggi: ma sono in luogho di legge a subditi. Per laqual cosa quella gratia laquale uoi mhauete mostrata coschiamare ilnome di phalari/ hora melariferite: ne uogliate quel nome essermi imposto.

Phalari agli Himerensi c xviii.

n Oi uicomadamo che uoi cimandassi subito stesicoro & Conone & hermocrate: ma i luo gho di quelli cihauete madato Samea & Nicarco. Ilpche se io fussi talesquale uoi essere mistimates conosco apúto che sarebbe stato dibisogno di ha uerui ordinato cotta qualche cosa grauissima: per che uoi non midesti quelli che io uicomandai:& se io hauessi facto tal cosa / & stesicoro & Conone & hermocrate prestaméte sarebbono anoi uenuti. Perche nel uero uoi non uicurate diglla bardassa di Conone/dapoi che uoi hauete facto poca stima di Samea & nicarco huomini chiarissimi & di tutti uoi humanissimi. Ma io non ho stimato douersi tormétare co alcuno suplicio emodesti huomini: & che no habbino facto ne a me ne alla patria in giuria alcuna:ne douerst uiolare lacomune delle greci leggi: bêche uoi nabbiate gittate p terra mol te: co legli hauete cotto auoi medesimi sentétiato. Ma che bisogna rachorare qste cose/essedo elleno

tutte & a me & a qlli aqli io scriuo notissime? Cer tamente no uo mai imitato: ne anco ui imitero: io dico/elqle sono homicida/& ho comesso tate scele rateze. Ma ho rimádatoui gli ambasciadori uostri beche emifusse lecito di far luna delle due cose:0 di costrignere uoi che posti mimadassi ofli:0 tor mentati & flagellati costoro/che erano nella pote sta nostra / rouesciare lira mia sopra gili. Et p certo uoi i tal luogo le cose & lenecessita dello ingiusta mente uiuere/recato hauete: che uoi no ciriputiate di piggiori se noi hauessimo morti ilegati uostri: ne anche di migliori seruati hauedogli. pche leco se mie gia sono i tal modo coinquinate & cofuse che noi intédiamo ualerci poco a lhodio/o alla be niuolétia de glhuominisse noi giustaméte o ingiu stamète facciamo: & i qsta coditione uoi himeresi & maxime que uostri huomini codocto mhauete. Et agli auctori in uero di tutti glialtri mali chi ho patiti puostra cagione sipotrebe pdonarei & cacel lare lecose passare. Ma pche enome lecito far cosa niuna giustaméte: qual pena benemerito siporrebe pigliare di îlli che nefullino stati auctori. Oltre a questo esarebe molto piu giusto che loro pnostra ingiuria pillino: che se pamor di alli noi fussimo costrecti piu graueméte punitui. No dimeno o hi meresi beche io tutte queste cose cosiderassi/& sde gnassimene: & tyrano hauessi nelle mani seno glli

che io uorrei/almeno quelli equali amazati no ha resti hauuto minore dolore/ perdonai loro: & rice uutogli i casa mia/auoi glirimandai. Ilpche se uoi scambieuolimete uorrete essere ragioneuoli/giudi cherete esser più utili quelle calamita che soprasta no alla cipta uostra sopra dua o tre couertire. Ma se Conone/ilcui corpo ciaschuno di uoi sa inhone stamente adoperato/sano & saluo conuerserete/la rouina di tutta lacipta danoi aspectate. Perche noi con tutte lesorze nostre cissorzeremo che uoi non ciptouiate punto piu humani che uoi cistimiate.

Phalari a Stesicoro poeta c xix.

forze nostre/& lecose che tu cihai facto co tro/che tu hai gradissima paura. Ma io mimaraui glio che tu hora finalmente tema/& no dal princi pio quado tu incominciasti a farci cotro/ quando come tu diceui gli himerensi dalla ingiusta tyran neria uedicar uoleui. Tu forse pensaui potersi fare glie cose che tu agli himeresi parsaui. Se tu adun che/come siconuiene allhuomo sauio/disprezaui lamorte: p che cagione o stolto tiperturbi tu alpre sente/concio sia cosa che tisia lecito di sopportare generosamente lecose gia appressantesi & allhora date no co debole animo aspectare? Ma se come tu se timido/chosi anchora timidamente tiporti a quel supplicio/elquale tu se per douer sostenere.

Perche cagione o stoltissimo i quel tempo con tra di me tanto gridastis uno tale qual sono io tarrechasti a nimicos cocio sia cosa che tu michia massi scelerato & crudele: & cotro a me nella dice ria publica parole de uersi tuoi rouesciassis A che fare essedo tu & musico et poeta hai tu usato di dire cose cotrarie aglistudii tuoi spotedo tu otio so alle muse attendere & no pigliare a fare cose piu dissicili che alpoeta siconuenghas Ma concio sia cosa che tu iluogho del poeta la republica go uernare desiderii quapicii equali ne apoeti ne amusici si couegono ma a glhuomini populari iquali pazamente sopra le sorze loro fare ardisco no quado danimici sono presi taspectano.

Phalari a Stesicoro poeta cxx.

n Oi siamo tirăni o Stesicoro non degli Hi merensi ma degli agrigetini. Ilperche gră demete tiringratiamo che toltomi ilminore prin cipato menai dato uno maggiore. No dimeno sappia per certo che noi tiranni agrigentini potre mo dreto i himera uedicarci degli inimici nostri. Phalari a Stesicoro poeta cxxi.

i O sento te essere andato a Luntio & ad Ale sia & hauere mandati imessi per lacipta a ragunare otro a me lapecunia & lexercito. Noces serai tu mai aduche o Stesicoro dalla pazia del gouernare lareplublica essedo tu cosi uechio! & non tiuergogni tu delle muse: delle quali te essere studioso cosessi: Ma tu quelle usandole contro abuoni huomini ossedi: & non hai misericordia de tuoi sigliuoli cos gia sono huomini: ma teme rario uechio di tua uolota nel ragunare icaualieri & lapecunia texerciti: no tauededo che tu oppor rai loro si graue inimico: che come se sussino lari ce glisracassara. Io certamete odo te scriuere lator nata de greci & accusar lapazia dalcuni di loro. Ma tu non curi gia nulla come tu tiritorni da ale sia i himera sicuro. Ma io uoglio cos tu sappi che icapharei saxi & plathe & caribdi & ilnauilio a Nauplia taspectano: & cost tu no cisuggirai p mo do niuno delle mani: non tidico: benche anchora qualche idio secondo uoi poeti titolgha.

Phalari agli Himerensi cxxii

Appiate essere stati presi da noi Stesicoro & Conone & Dropida nauiganti da pachino i peloponeso pecorinthia quali uoi gli madaua te. Dropida sorse uirimadaremo. Conone che su bito morto sussi comadamo. Stesicoro pancora e saluo: infino a tanto che noi penseremo co che spetie di morte di lui uendicare ciuogliamo.

Phalari agli Himerensi cxxiii.

u Oi p certo cihauete o himerensi aptamete mostrato la uostra setentia: cioe che uoi no pensate essere disseretia niuna dauere Phalari p amico/o p nimico. Ma idio ha facto rectaméte: & da lui essere a me fermissimamente significato mi cofido/douermi ancora lastre cose secondo ildesi derio riuscire. Conone (come inazi uiscripsi) subi to comadai che fussi morto/intedendo essere cap tiuo huomo: & no essere dalcuno paretado nella cipta uostra. Dropida da me come siconuenne ho norato uestimadai: pche enon e/tristo huomo Stesicoro dapoi partito nepiglieremo.

TO

la

10

n

0.

ale

Da

110

Ma

18

100

Phalari agli Himerensi . c xxiiii.

Oi habbiamo liberato stesicoro o himeresi: & pdonatogli tutte qlle cose che cihaueua ordinate cotro: ma no puostra cagione: plaquale ancora spesse uolte sarebbe perito:ma delle idee: che hanno cura dilui/& deglidii & heroi degli hi merensi: pche io nó ho cagione alcuna dipotere ac cusare alli: beche io mipossa ramaricare grademe te diuoi. Che cole stesicoro cotro anoi pigliassi a fa relapunto sapete:ma io miuergognai di anumera re lhuomo sacro/& p sapietia famoso/& ueramete alle muse cómesso allo sceleste & bardassa Cono ne: & insieme có glo amazarlo. Et uolesse dio che mifulli lecito dirimuouere ilfato datali huomini. Ma noi grademete/o/himerensi vicosigliamo che uoi no distraiate stesscoro collo ingrato peso & al lui nó cósentaneo delgouernare la republica. pche secodo chio intedo da alli che uano ad alesia regli sforzatamente in queste faccende sinuolgie:ma es uinto dalla pertinacia uostra. Non uogliate adun che usarlo in quelle cose:allequali no sia idoneo: ma lasciatelo essere liberos alla sua lyra attende te: & no gliacquistate tali inimici:equali nostracte ranno forse piu a questo medesimo modo:che se pure uoi hauete dibisogno di chi pigli lacura del republica spreponete a quella tali huomini:de ali quando satanno presi da noissecondo lamia & uostra uosota/sanza hauere inuano paura degli dii ciuendichiamo.

Phalari a Stesicoro poeta c xxv.

del nipote tuo: pche eglie giouane che me tita che sidebba hauere qualche cura di lui: concio sia cosa che negiuochi doue glhuomini ignudi si exercitano enon sia punto inferiore ad Agesilao. Io in uerita p quato saspecta a noi/uorrei che eriu scisse sommo huomo. Lariento ilquale tu non uo lesti da noi palesemete riceuere/se tu nolpiglierai alpresente/di tradimento appresso gli himerensi taccuseremo. Che se così apparira/questo tisia per certo piu graue: che lecose che noi hauauamo pri ma diterminato di mandarti. Ma col buono an no/o, Stesicoro ama & abbraccia questi studii del le muse: pequali tu se atutti chiaro & admirabile. Io aspectauo che tu sussi simile a glhuomini astu

tissimi i quelle cose:nellequali tu se maximamen te lodato.

Phalari a Stelicoto poeta c xxvi.

On dire nulla di noi/o Stesicoro ne in uersi ne in niuno altro modo di scriuere. Perche enonme chosa niuna piu utile/che se isacti miei si tacciono. Dellaltre cose sanza inuidia nepotrai par lare a tuo modo: & ladea accio fare tinspiri: ma le cure ciuili/maximamête per nostro exemplo fug gile: equali benche paiamo essere di tutti ebeatissi mi:no dimeno sappiamo daquate calamita sieno tormentati. Che se noi tipaiamo meritaméte pati re queste cose p la tyránia spontaneamente danoi occupata: & a te gouernate la republica no extimi douerri auentre chosa niuna piu graue: lasciati al presente daparte ifacti nostri / etuoi piu diligente mente cossidera. Perche nessuno presa plo meglio questa forma di uiuere/gouerno mai larepublica. Ma conesso teco ripensa quelle cose che tu hai so stenute pelpassato: & che tisoprastauano: se io no fussi stato a te tale inimico. Eglie p certo piu utile: benche lecose apieno pla benignita della fortuna succedino che tu nó uoglia ogni cosa secondo la sua licentia prouare. Perche tu no se alpresente de gli himerensi tyrano: ne atutti come nor inimico. Ma gouerni larepublica: & hai (secondo che tu sti mi) conciliatoti quelli amici: p cagione dequali le

gi

ili

110

121

et

nostre inimicitie pigliasti. lo inuerita se misusse le cito/preso da te la consectura/no uorrei essere tyran no:. Tu nodimeno quante & che chose da quelli habbia sostenuto/tecostesso cosidera. Ma se tu co lui elquale habbia riceuuto da ciptadini suoi mol ti beni/& no male/o uillania alcuna/no altrimeti che te medesimo cossiderrai: p certo intederai quel lo huomo ilquale lasciata ladministratione ciuile attendera alle cose private / dilectarsi grandemête della sua fortuna. Phalari a Stesicoro exxvii-On uolere curare/o Stesicoro laccusatione del tuo Eubolo & Ariphando appresso di me facta: ne no tidolere p modo niuno che gliab bino riferito le cagioni delle insidie cotro a noi fa cte in te & netuoi bellissimi uersi. Impoche tu sai che picolo i himera cisoprastessi. Ma piu tosto tico uiene dilectatti che noi no habiamo sostenuto co sa niuna grauejo molesta: che pcagione diglli do lerti/& che ipoemati egli le idee tinspirano/habbi no hauuto tante forze: & che noi/se tu hai di noi qualche cutassiamo sani & salui conservati. Impo che lecose che tu hai coposte p la forza loro posso no piu che la lyra no patisce: & phalati e/maggio re che chi possa essere morto. Ma noi in quel tem po quado erauamo in maggiori pericoli/& come titanno ciportamo/ & lafamiliarita conseruamo. Ne te in alcuna cosa accusiamo, essendo noi incor si nel pericolo della uita/o piu tosto i essa morte. Ne se io hauessi sadisfacto agli impii cossiglii suoi tal cosa harebbe approuato stesscoro. Tu hai forse cotuoi diuini uersi lodato lamorte del tiranno:ne noi se alchuno lodera letue ragioni lamorte del ti ranno/ma di phalari no prouiamo. Perche questo e/uccidere lhuomo, no iltiranno. Perche come tu sai/10 non sono auctore delle iugiurie: ma difenso re. Ne Dropida ne alcuno altro buono huomo ne esso Gioue nostro liberatore potrebbe sicuramen te stare neltempio con Eubolo & Ariphando huo mini iniquissimi: nequali io sono stato giusto/& dalla tyrannia lontano. Ma Conone bardassa & Theagora/equali lamotte ciapparechiauano/& si milmence Amiclida & Pericle/& altri simili p giu stissima legge di uedecta sono morti: dequali/qua do bene io no hauessi tata potetia/hota chio miso no uédicato/no ricuserei di morire. Chiamimi ho micida/impio/scelerato:tyrano da molte & graui scelerateze cotaminato: & se cosa niuna piu graue uiene loro nella mente/non lascino adrieto.Impo che emipartebbe essere uitupato appresso a buoni se glisceleratissimi huomini milodassino: parte de quali nel toto melsi/arsi habiamo:parte impiccati quado era di bisogno che edessino di se exemplo & spectaculo aglialtri:accio niente contro a noi or dinassino: ad alcuni cauamo gliocchi: ad altri smo gii

0

iti

b fa

có

O

bi

01

10

0

10

m

10

zicati le membra/& uoltati alla ruota:ad alcuni al tri scorticati escapo. Tutti questi cotro a noi ingiu staméte faccédo crudelissima morte sosténono:có tro aquali noi cofessiamo dessere tyrani: & no ne ghiamo di desiderare dessere tyranni p punitione de captiui: & no cirimarremo mai dessere uerso di loro inhumani & crudeli. Ma uerso ibuoni noi sia mo tali quali fumo inanzi alla tyrannide. lo non uoglio che tu tipensi/o stesscoro quando tu scriui ipoemati contra iltyrano / te cotro a phalari scriue re. Ma abbraccia lemuse co prompto animo: ne te mere di noi in cosa niuna: ne non lasciare nulla in drieto che nella mente tiuengha. Perche nessuno amazera phalari senó ilfato: ilquale dal nascimen to nostro (béche iuersi de poeti lotaccino) in noi habbiamo. Quado quello necessario sara uenutos ogni uolta che euerra come e/debito loriceueremo Ma a Eubolo & aglialtri homicidi:con ciosia cosa contro alla uolonta de fati cinsidiassino/lamerita gratia rendemo: nó quella che secondo la legge si rende a glhuomini che con lamorte del tyrano la gloria uana cercano: ma quella che dal tyráno do gni leggie piu potente rendere siconuengha. Per che afficti nepali infino a pecti nel cospecto degli himerensi/& co altri supplicii aggrauati in tal tot menti tutta lanocte stectono. Ma prieghoti che tu uoglia uiuere molti anni felicemete: & no uoglia

niuna chosa simile a queste prouate. Perche latua giustitia questo douerti aduenire tipromette. Et non uolere arrechare mai phalari in necessita: che cotro a te tale esser lopruous. Ma attedi a tuoi glo tiosissimi uersi: equali tipriegho mimadi: accioche dalle presenti sollecitudini cialleggierischino.

Phalari ad Androcle c xxviii.

o ho scripto a stesicoro me nó hauere sop portate con iniquo animo le calúnie di Eu bolo uerso sui. Et tu sammi questo piacere che glientri malleuadore p me chio nó mho dato adintendere che mhabbi sacto nulla cotro. Perche io mistimero quelli piu tosto p le insidie sequali prima micosessoro che pcagione del poema di stesicoro/hauerini assaltatea.

Phalari ad Aristoloco poeta cxxix.

preso essere degno di liberarlo/tu se indu cto a scriuere contro a me letragedie:chome se in tutti ipoeti humanissimo mimostrassi/molto dal uero della cosa tiscosti. Perche noi no extimiamo parimente ipoeti:ma ibuoni poeti:ne inimici:ma inimici di generoso animo. Ma concio sia cosa che tu i uero sia captiuo poeta:& dapoco & pigro ini mico/tu & p potentia danimo & p faculta poeti ca tipareggi a stesicoro. Ma che differentia io giu dichi essere fra uoi/subito loconoscetai:non p ca

gione di quelle chose lequali contro a me scriui? perche io sarei bene di uile animo se le tue fauole curassi? ma pche essendo tu chosi captiuo & inimi co poeta / tistimi esser degnio di pari honore con stesscoro.

Phalari a Stesicoro poeta c xxx.

Icocle siracusano (tu sai forse quale io dico pche planobilita della famiglia non estale che no sipossa conoscere da stesscoro) lamorte del la sua moglie con graue & gran dolore & pianto sopporta. Et no immetitaméte: Impoche egliscad de che egli hauesse quella p mogle laquale era fi gliuola della sirocchia dallato di madre. Questo Nicocle chio tidico intendendo ilnostro scabieuo le amore mha mandato Cleonico suo fratello a ri chiedermi p sua parte chio tipregassi che tu lasua moglie cotuoi uerli comendassi. Et secondo che noi habbiamo inteso da siracusani: equali si lalere uittussi laincredibile sua pudicitia mhâno testimo niato/nó e/indegna dessere p tua bocha lodata. Si che beche esia da guardarsi di scriuere qualche co sa in laude de gluomini della eta nostra:accioche lapoesia no paia essere uenale: & sia ufficio fedele & da essere secondo il parere nostro approuato: no uolere pero rimossa lusanza dello animo tuo uer so di me eprieghi miei disprezare. Impoche enon e/conveniente phalati giustamente adomandate

essere sprezato da stesicoro/non che tu misia obli gato per alcuno mio benificio uerso di te:ma per che noi adomandiamo che loppinione hauuta di te uerso di noi siconfermi. Cocedimi adunche con prompto animo ilbenificio degno dello ingegno tuo: el quale co grade instantia per me medesimo eimando: ma piglierollo per lamico mio. Restaci hora che tu noti Cleariste siracusana per generatio ne figliuola di Echecratide: & come noi tidicemoi figliuola della sirocchia, & moglie di Nicocleicon giunta allui in matrimonio danni sedici:& dipoi netrenta per infermita morta lasciati duo figliuo li. Questi sono icapi della subiecta materia. Inspi rinti hora le iddee: lequali son sempre con reco:& le muse adornino il tuo sacro & glorioso capo si nelle altre laudissi queste lequali per cagione di Cleariste thabbiamo mandate.

Phalari a Nicocle epistola con folatoria C XXXI.

Oi habbiamo mandato a Stesicoro per ca gione della elegia chome eu mipreghastis & habbiangli exposto lamateria secondo ilbiso gnio. Lui mha promesso di farlo uolentieri secon do leforze del suo ingegno. Perche forse sa stima to lasapientia sua douere arrecare cosolatione alla malinconia tua. Ma questo dolore esdifficile a có solarlo: & molto piu graue/che con parole sipossa

g iiii

alleggierite: Impoche essendole tu congiunto per doppio nome di parentado/cioe di figluola della sirochia & di moglie charissima/ pigli dolore del luno & dellaltro: & maxime essendo ella stata di egregia bellezza/ & di tanta pudicitia chella non habbia doppo se a donna ueruna ilsecodo luogo lasciato. Per laqual cosa tu con perturbato animo perduta ogni speranza non resti mai di lachryma re: & affatica prouedi alla tua salute. Ma lecose hu mane no siuogliono sopportare piu grauemente che lanimo tolerare possa: ne farai cosa degna del la uirtu tua: se per maninconia perire tilascierai:& dalla intolerabile calamita te esser uinto apertamé te cofesserai. Ma hor su col buon anno/o Nicocle alleggierito un pocho ildolore/lamisera uita de glhuomini/& qual sia lacondition nostra conside ra. Noi nasciamo tutti a innumerabili miserie: & quado di questa uira passiamo / allhora finalmen te dessere miseri rimagniamo. Ma noi cistimiamo questa uita esser gioconda: pche no pensiamo co sa niuna esser piu graue della morte:in modo che cincresca anche diquelli che prima di noi simuoio no: cocio sia cosa che no cisia nascosto noi no mol to dapoi pnecessita hauer a fare ilmedesimo uiag gio:ne piu tosto per loro cagione che p nostra do uersi lachrymare. Tale eslaconditione humanasos Nicocle: & a questo fine tutti uiuiamo: ne e/chosa

niuna che piu imperiosamente signioreggi sopra lageneratione humana. Vno medesimo fato e/di tutti emortali/& da nessuno sipuo mutare. No ue di tu me tyrano ogniuno stima essere huomo uio lentissimo: benche tutti ancora molto piu uiolen te mipredicassino: nó dimeno io non potrei p mo do alcuno superare lamorte: ne liberarmi da quel la. Ma allei cedero/quado lultimo di della uita sa ta uenuto. Et uolesse idio che anche a questo noi hauessimo acquistato il principato no accioche io dalla morte miliberassi (impoche forse qualchu no inanzi al determinato di della morte migiudi ca essere degnio:ne noi contradiciamo) ma accio che noi rimouessimo lanecessita fatale daglli iqua li pla loro uirtu & costumi sono degni di lunghis sima uita. Ma cócio sia cosa che quella cótro a noi no noi contro aquella latyrannia operiamo/siuuo le patientemente pottare: Non solo per questa ra gione/che noi non possiamo giouar nulla col no stro piato:ma pche eglie credibile lanima di quel la douersi dolere doppo lamorte/se ella sentira te essere da tanto dolore tormentatoi& maxime ha uendoti ella in uita molto dilectato/& co incredi bile letitia tutte quelle cose che grate terano segui tato. Ne per Gioue da te solo sidebbe sopportare molestamente che tu sia privato di tal moglie: ma anche da lei desser privata di tal marito. No sendo tu adunche ne primo ne solo caduto in questi ma li/datti ad intédere lecose humane douersi patien temente portare: senon per mio exemplo/ilquale damolte & uarie calamita comosso co promptissi mo ani mo lamorte aspecto/almanco per la equa lita della natura/chome quella che e/a tutti comu na: benche ella sia da molti grandissimamente te muta. Ma qili equali co grade & forte animo lei sopportano/p certo piu tranquillamente de glial tri uiuono. Phalari a stesicoro poeta c xxxii.

c He tu habbi composto uersi per Cleariste! tenerendo gradi & immortali gratie: pche amiei prieghi prompullimo timonstrasti: & a cia schuno argumento con incredibile artificio tacco modasti. La elegaria de tuo uersi no solo me /per che tutte le cose di stesicoro parimente midilecta no/ ma da molti degli agrigentini iquali insieme con meco gliudirono e igrandemente lodata. De quali sempre nesia nó solamente ricordo appresso di quelli huomini che gliudirono / & iquali alpre sente sono: ma nella memoria di alli che doppo noi nasceranno. Adunche p questi uersi/come di sopra ho decto/tisono tenuto a rendere gratie. Im peroche p mio conforto & aglhuomini di questa eta/& aquelli che hanno a uenire/si facti canti del le muse hai donato. Et di me tipriego p Gioue ad uocato degli hospitii e perglidii domestici a noi

comunische neltuo poema ne in bene ne in male non facci mentione alcuna:come maueui scripto uoler fare. Perche per mia disgratia adiuiene:che nessuno uoglia udire ricordare ilnome mio. Ma scriuasi phalari drento allanimo di stesicoro:o mi gliore o peggiore che sissa:che laoppinione degli huomini no tiene.

Phalari a Pelopida c xxxiii.

i Onó iscriuerrei p modo niuno a stesicoro quello che tu midomandi: ne anche se io glienescriuessi sofarebbe: che ecomponessi uersi p alchuno morto. A me pare hauere riceuuto dallui gratia assai/che glihabbia scripto per lamoglie di Nicocle. Richiedimi addunche cioche tu uuoi che nella nostra potesta non daltri sia.

Phalari alle figliuole di stesicoro poeta episto la consolatoria c xxxiiii.

q Vale piu apta consolatione sipuo date/o si gliuole alla maninconia uostra: che ilricor do della uirtu del uostro padre: pelquale táto pia gnete? Perche stesicoto nó e/daesser pianto: ma lo dato. lo p mia se nó uorrei che uoi p modo niuno emorti piagnessi. Nó pche questi affecti comune mente p necessita a tutti nó aduéghino: ma pche esappartegono a miseri: dequali nó lamorte ma la uita/o molto piu tosto lamorte sidebbe piagnete: nó a stesicoto/ilqle táti anni có le sáctissime iddee

& ne balli & canti delle muse e juissuto: elcui no me negli honori & triomphi sicoseruera imortale: delquale ne in questa ne nelle eta che uerrano no sia daesserne niuno maggiore: pche stesicoro non mipare usare altra sorte che quella dello imortale iddio & ogni chosa cotenente. Per laqual cosa o fi gliuole del grande & famolissimo stesicoro a uoi sappartiene di fare quelle cose che sieno degne di tanto padre. Impoche uoi uidouete grandemente sforzare di no essere molto inferiore allui. No uo gliate addunque piangere lafelice sorte di questo barone/ no brieue tepo ma i tutti eseculi beata:& no glitogliete lachiarissima gloria degli honori: equali gli himerensi come a dio glihano ditermi nato. Impoche lui (laqual cosa noi certaméte sap piamo) no sopporto malagieuolmente lanecessi ta del costrignente sato: ne hauédo lui cantato esa mosissimi baroni: equali p la gloria moritono: ne suoi bellissimi poemari:che sono anoi possessione dignissima & honestissimi exempli della uita no mori có alcuna paura. Perche io uoglio che uoi cer taméte sappiate o figluole che quado stesicoro da noi preso uene nella poresta nostra/no hebbe mai paura niuna:ne come se glihauessi hauuto a patir qualche cosa graue pde mai lanimo: anzi ciparue molto piu generoso allora quado lauamo prigio ne che prima quado cera inimico. Lacerbita aduq.

Non che io uolessi grauemente punirlo: ma pche esarechaua etormeti miei in luogo di dono. Impe roche essendomi grandemete affaticato di pigliar lo: quando shebbi dipoi nelle mani/no fu cosa la quale io tanto desiderassi quato dhauergli di gratia che uolessi da me qualche beneficio riceuere. Per laqual cosa io non extimo che lui sia tenuto a rendermi gratia: che io dodici ani soseruassi/ pche tanti neusse dapoi/ ma me essere obligato allui: che & a molte altre chose ciasforzisico: & solo tra tutti glialtri sece che noi samorte disprezassimo.

Phalari a Teucro

C XXXV.

rescribante dati itautomenitani per rescattare iloro prigioni rendigli loro no p nostro amore/ma di stesscoro. Impoche lui uiue a utilità di quelli: equali quando qualche chosa mi chiederano/da noi ilbenessicio riceuerano. Benche inquato allui ilseruigio perisce: concio sia cosa che negli ingrati siconferisce.

Phalari alle figliuole di stesicoro c xxxvi.

i Tauromenitani pequali miscriuete dhaue re hauuto in comandamento da uostro pa dre quado moriua dintercedere appresso noi Imperoche non essendo essi da me pure in una mini ma cosa offesi/guerra contro mimossono. Ma Ste sicoro no solamente questo che uoi adomandate:

cioe che noi comandiamo che iprezi de prigioni eqli da tauromenitani riscotemo, sieno restituiti: ma ognialera cosa ancora sopra le forze nostre da noi ha meritato. Impoche benche epaia ad alcuni lui esser morto: no dimeno nessuno che habbia re cto giudicio hara mai decto tal cola: pche apresso di me certaméte uiue stesicoro. Ne potra tanto in me lhodio de tauromenitani: che io dinieghi mai a stesicoro richiedenteini chosa che io habbia. Im peroche eglie conueniente tutti glhuomini essere uinti dallui:ma me molto piu maggiormente di tutti: cocio sia cosa che tra tante migliaia dhuomi ni che io ho puato/nessuno dipiu prestate animo di lui no ho mai trouato. Comádamo adunq che lepecunie a Tauromenitani fussino rendute. Et p dio questa gratia non auostro padre renderla: ma dallui riceuerla cistimiamo.

Phalari a Tesippo c xxxvii.

te guerra itauromenitani liberamo riceuuto ilprezo iloro prigioni/ lofacemo p copiacere loro (Impoche noi no uolemo cotrafare lacomnue leg ge de greci) ne dipoi quado rendemo ilprezo/lo restituimo p far loro beneficio/ come tu cihai rim prouetato/ ma cosentimo al lascio di Stesicoro in tercedendo p quelli lesigliuole sue. Sappino adun che itauromenitani delle cose che glihano riceuu

te da noi douersene tender gratia a stesscoro: & ste sicoro a suoi costumi. Perche intendendo so di essergli obligato p molte cose & grandi: ne midi mentichero mai della legatione sua: ne anche me obscuro che quando p quella echiede & obtiene da me questo/etauromenitani ilbenisicio delle pe cunie ma noi iltestimonio della humanita riceue te: dallaquale tutti glhuomini totalmete alieno essere mistimano. Phalari alli himeresi cxxxviii

O sanza dubio a fare ogni cosa pamore di stesicoro i tal modo parato sono: che se emi bisognassi pigliare larmi cotro isatiino mincresce rebbe fino alla morte contendere: accioche io libe rassi ildiuino huomo & da uoi & da tutti glialiti per la elegantia del uerso lodato: ilquale lesanctis sime muse a tutti epoeti hanno preposto: & pel quale icanti & iballi sono molto ualuti. Ma consi derate che douunque sissa sepellito Stesscoro / lui e/himerense: & che per cagione delle sue uirtu cip tadino anchora di tutta la patria sara chiamato. Lui fia sempre mai uostro:ne crediate essere mor to Stesicoro: ma uiuere nepoemati suoi: equali ha con luniuerso mondo communicati. Venghaui nella mente o Himerensi lui appresso di uoi gene tato / alleuato / erudito neuersi /& nepoemati inue chiato: ma appresso a captanii spontana mête esse re morto. Hedifichi addunque in Himera iltem

pio a Stesicoro imortale ricordo della uirtu sua: & in captania ilsepolchro. In questo chome meglio uiparra consultatene: & no uistimate di quato po tremo ne pecunie ne armi mancharui. Ma ben uo glio che uoi cossideriate una cosa sola: & questa es non esserui a honore essendo uoi siciliani dipiglia re lacipta in cicilia:ne se uoi non lapiglierete/pote te essere sicuri. Dipoi non uogliate con tanti pian ti & lamenti lamorte di Stesicoro seguitare:ne pel caso suo tanta anxieta & maninconia & dolore pi gliare. Impoche eglie morto ilcorpo di stesicoro: ma ilsuo nome in uita per certo glorioso/& beato nella morte/in perpetuo sara conseruato. Oltre a questo uiconforto & con affectione ricordo che & in publico in tutti etempli & in priuato ciaschuno habbia in casa uersi & le uarie spetie de poeamati suoi. Perche allhora ueramente morra Stesicoro! quando ericordi de uersi suoi non piu si troueran no. Per laqual chosa di mandargli anchora aglial tri huomini diligentemete curate:conoscendo la citta che un tale huomo habbia alleuato douerne coleguitare maggior laude, che chi eluoi poema ti hara mandato. LAVS.DEO. FINIS.

Impresso in Firenze per Ser Francescho bonacorsi &: per Antonio di Francesco uenetiano nelanno M. CCCCLXXXVIII. Adi.xyii.di maggio.







Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. K.6.21



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC. Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Magl. K.6.21